## LEZIONI

DI

# **DIRITTO CANONICO**

## PUBBLICO E PRIVATO

σοκαπε έις πιι οτλαπσιεπο

E SECONDO

## L' ATTUAL POLIZIA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DEL

# P. TOME. MICHELL VINCENSO SALSANO DOMENICANO

PROFESSORE DI TEOLOGIA DOMMATICA, MORALE, DIRITTO CANONICO; E STORIA
ECCLESIASTICA, MAESTRO DEL COLLEGIO DE' TEOLOGI NELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDII, ESAMINATORE DEL CLERO, REGIO REVISORE DI LIBRI,
ESAMINATORE ED ACCADEMICO NOLANO, PONTANIANO, ZELANTE CCC.

#### SESTA EDIZIONE

Corretta, migliorata, ed accresciuta di altre novelle aggiunzioni dallo stesso Autore.

VOL. IV.

## NAPOLI

PRESSO SAVERIO GIORDANO
Dirimpetto la porta piccola di S. Domenico Maggiore n.º 15.

1847.



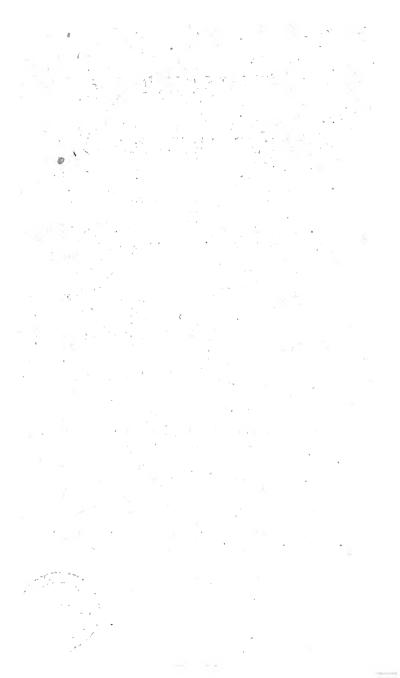

## LEZIONI

DI

## DIRITTO CANONICO

#### LIBRO IV.

DE' GIUDIZII.

#### PARTE PRIMA

SULL' ORDINE GIUDIZIARIO.

#### LEZEONE PREDIA.

GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA, E SUO STATO ATTUALE.

ESTA in ultimo luogo a parlar de giudizt. Quest' ultima parte del diritto Canonico, sebbene fosse stata considerata dai Trattatisti di tale scienza, i quali molti volumi scrissero al proposito, come un campo vastissimo; pure, essendoci noi proposti di dettare le nostre Lezioni in guisa che i giovani, senza restar digiuni delle disposizioni tutte del diritto comune, approfondissero specialmente tutte quelle che sono attualmente in vigore giusta l'attual Polizia del nostro Regno, tanto ne diremo che possa bastare per una sufficiente istituzione. È questa quella pratica che dovea formare come il compimento del nostro lavoro, e sulla quale molto si scrisse in diverse epoche, e tra le altre quella che suole andar per le mani di tutti, data alla luce da Monsignor Gentile nella fine dello scorso secolo. Ma queste pratiche, perchè fatte in tempo in cui più ampiamente era tra noi estesa la Ecclesiastica giuridizione, moltissime cose contengono, le quali, perchè non più in vigore, sono perciò ridondanti; come per esempio tutto quello che risguarda i giudizi così civili come criminali, che una volta si agitavano nel foro Ecclesiastico; oltrechè, esse sono così sfornite di principi generali, ed avvilite alla condizione di semplice meccanismo, che malamente potrebbero mettersi a livello con quella parte di legislazione, che maggiore sviluppo ha ricevuto in questi tempi presso i forensi, e che forma quasi una scienza a parte, la quale sotto nome comprendesi di procedura. Forse l'Ecclesiastico potere, mettendosi d'accordo con quello illuminatissimo e religiosissimo che nel temporale ci regola, penserà a rettificare l'attuale andamento, e richiamar tra noi tempi ancor più felici : sarebbe allora nostra cura nelle sussecutive edizioni , che sarem per dare di queste istituzioni, rettificare questa parte del Diritto Canonico. Per ora a noi altro non spetta che desiderarlo, e sempre memori dell'Apostolico precetto della piena e perfetta obbedienza al Potere che ci regola , volgiamo l'animo a migliorare per quanto le nostre forze il comportano, questa parte della Canonica scienza. Chè, se gli antichi molte cose dissero le quali senza lor colpa sono attualmente superflue, e contentandosi della sola pratica, trasandarono i principi, noi per contrario più poche cose dicendo, queste esporremo secondo le basi ove sono poggiate. E se ogni pratica curiale due cose specialmente risguarda, cioè il modo di fare un giudizio, ed il modo di redigerne gli atti, noi rimettendo ad un'appendice questa seconda parte, tratteremo la prima, la quale anche in due partiremo, osservando primamente l'ordine giudiziario, e secondariamente l'oggetto de' giudizt, cioè, delitti e pene. Che anzi, non dovendo giammai perder di vista i principi, osserveremo nell' ordine giudiziario ciò che riguarda la giurisdizione Ecclesiastica, e la procedura in generale; indi le persone che intervengono al giudizio, e finalmente il modo di giudicare - E comicciam dalla prima.

La giustizia e la commiserazione, sentimenti dettati dalla natura, sono quelle che conservano la tranquillità sociale : sicchè non debbon esse perdersi giammai di vista da chi le società stesse governa. Avendo ricevuto questi il potere dal Cielo, non può in altro modo esercitarlo che sotto l'egide di questa immutabile norma : Minister Dei in bonum (1). Lasciando stare il sentimento di alcuni riscaldati Filosofi i quali dissero l'uomo naturalmente selvaggio , e finsero la società come il risultato di patti e contratti . l'uomo, cui tanto è la società naturale quanto lo è il suo perfezionamento e la sua coltura, è tenuto ad importanti doveri in compenso dei vantaggi che dalla società ritrae. Il libro della Sanienza, e l'Apostolo S. Paolo ci hanno divinamente descritti questi doveri che obbligano parimente chi comanda, e colui che obbedisce. Noi non facciamo che rapportarne le ispirate parole, colle quali ci piace dar principio a quest'ultima parte del nostro lavoro , le quali formando le basi del potere e dell'obbedienza in qualunque siasi associazione, e comprendendo generalmente i più alti e sublimi principi di diritto sociale, non debbonsi giammai perder di vista, non dico già da un Cristiano, ma da ogni uomo qualsiasi, che docile ascolti le voci della natura. Ecco adunque come il Libro della Sapienza parla al pubblico potere (2).

<sup>(1)</sup> Ad Roman. XII. 5.

<sup>(2)</sup> Cap. 6.

- \$. 2. AUDITE ERGO REGES, ET INTELLIGITE, DISCITE JUDICES FINIUM PERRÆ.
- 3. PRÆBETE AURES VOS QUI CONTINETIS MULTITUDINES, ET PLA-CETIS VOBIS IN TURBIS NATIONUM.
- 4. QUONIAM DATA EST A DOMINO POTESTAS VOBIS ET VIRTUS AB ALTISSIMO, QUI INTERROGABIT OPERA VESTRA, ET COGITATIONES SCRUTABITUR.
- 5. QUONIAM CUM ESSETIS MINISTRI REGNI ILLIUS, NON RECTE JUDICASTIS, NEC CUSTODISTIS LEGEM JUSTITIÆ, NEQUE SECUNDUM VOLUNTATEM DEI AMBULASTIS.
- 6. HORRENDE ET CITO APPAREBIT VOBIS, QUONIAM JUDICIUM DURISSIMUM IIS QUI PRÆSUNT, FIET.
- 7. EXIGUO ENIM CONCEDITUR MISERICORDIA; POTENTES AUTEM POTENTER TORMENTA PATIENTUR.
- 8. NON ENIM SUBTRAHET PERSONAM CUJUSQUAM DEUS, NEC VE-REBITUR MAGNITUDINEM CUJUSQUAM. QUONIAM PUSILLUM ET MA-GNUM IPSE FECIT ET ÆQUALITER CURA EST ILLI DE OMNIBUS.
  - 9. FORTIORIBUS AUTEM FORTIOR INSTAT CRUCIATIO.
- 10. AD VOS ERGO REGES SUNT HI SERMONES MEI, UT DISCATIS SAPIENTIAM ET NON EXCIDATIS.

Ed a sudditi così parla S. Paolo (1).

- S. 1. OMNIS ANIMA POTESTATIBUS SUBLIMIORIBUS SUBDITA SIT: NON EST ENIM POTESTAS NISI A DEO: QUÆ AUTEM SUNT, A DEO ORDINATA SUNT.
- 2. ITAQUE QUI RESISTIT POTESTATI, DEI ORDINATIONI RESISTIT.
  OUI AUTEM RESISTUNT, IPSI SIBI DAMNATIONEM ACQUIRUNT.
- 3. NAM PRINCIPES NON SUNT TIMORI BONI OPERIS, SED MALI. VIS AUTEM NON TIMERE POTESTATEM? BONUM FAC, ET HABEBIS LAUDEM EX ILLA.
- 4. DEI ENIM MINISTER EST TIBI IN BONUM. SI AUTEM MALUM FECERIS, TIME: NON ENIM SINE CAUSA GLADIUM PORTAT. DEI ENIM MINISTER EST: VINDEX IN IRAM EI QUI MALUM AGIT.
- 5. IDEO NECESSITATE SUBDITI ESTOTE, NON SOLUM PROPTER IRAM, SED ETIAM PROPTER CONSCIENTIAM.
  - 6. IDEO ENIM TRIBUTA PEÆSTATIS, MINISTRI ENIM DEI SUNT IN HOC IPSUM SBRVIENTES.
- 7. REDDITE ERGO OMNIBUS DEBITA, CUI TRIBUTUM, TRIBUTUM; CUI VECTIGAL, VECTIGAL; CUI TIMOREM, TIMOREM; CUI HONOREM, HONOREM.
- 8. NEMINI QUIDQUAM DEBEATIS, NISI UT INVICEM DILIGATIS; QUI ENIM DILIGIT PROXIMUM LEGEM IMPLEVIT.
- Adunque sul fondamento dell'amore stabill S. Paolo il dovere dell'ubbidienza, come su quello dell'amore è ancor fondato il diritto di comandare al bene del suddito, e questo bene stesso richiede che il depositario del potere prevenga il delitto acciò non

<sup>(1)</sup> Cap. 12. ad Roman.

si commetta, mentre le migliori leggi sono sempre quelle, che prevengono i delitti, e non mai quelle che li puniscono dopo commessi una volta; perciò per eliminare i delitti dalla società si richiede, che la pena sia pronta, ed infallibile; in opposto in vece dell'avversione al delitto, ed al suo autore, si desteranno negli animi altrui i sentimenti di commiserazione verso il delinquente, e di sdegno verso la legge, e del Magistrato, che decide. L'infallibilità rattiene l'uomo dal commettere il delitto, essendo sicuro, che pronta, ed inevitabile sarà la sua punizione. Ma se per poco concepisce la speranza di conseguire favori, e grazia, ciascuno viene solleticato a commettere delitti con la lusinga di potere con tali modi scanzare la pena. Adunque il delitto, se grave, si punisca ad emendazione del delinquente e ad esempio degli altri; se poi il difetto sarà leggiero ordinariamente non si punisca, ma si tolleri, essendo impossibile che l'uomo non abbia difetti : onde con molta sensatezza scrisse l'Abate Genovesi trovare un uomo senza difetto alcuno o magagna, e lindo di pennello, sarebbe trovare un globo tra il genere de' poligoni (1):

Ciò posto, ogni potere che compete a' superiori nella Ecclesiastica società, il quale fosse diretto a stabilire il dogma, o a disporre ciò che risguarda l' Ecclesiastica disciplina, o finalmente a punire i rei, va compreso sotto il titolo di Giurisdizione Ecclesiastica. Questa giurisdizione fu negata alla Chiesa da Aerio, eretico del quarto secolo, e dai Valdesi nel secolo XIV; errore che fu rinnovato negli ultimi tempi specialmente da' Protestanti, seguiti dai pubblicisti Grozio, e Puffendorfio, i quali sostengono esser la Chiesa nello stato ad instar Collegii, e quindi nessuna giurisdizione a Lei appartenere, ed essere in tutto soggetta al poter secolare. Ma noi fin da principio del nostro corso a chiare note mostrammo quanto questa teoria sia assurda nei suoi principi. La Chiesa è una società distinta, e ne'suoi essenziali affatto indipendente dalla società civile; ma nessuna società può sussistere senza governo, e questo non può concepirsi senza giurisdizione, dunque nella società Ecclesiastica evvi giurisdizione. Questo solo raziocinio bastar potrebbe per lar conoscere quanto sia assurda la teoria dei Protestanti, ma noi abbiam lo stesso manifestamente comprovato colle divine Scritture. Cristo Signor nostro, dopo aver parlato generalmente della giurisdizione che avea comunicato agli Apostoli, e nella loro persona all'Ecclesiastico Potere, col dire (2) qui vos audit, me audit ec.; ove l'audire, come altrove abbiam notato, vale lo stesso che obbedire, specifica maggiormente che il diritto corrispondente a questo dovere egli non volea solo restringere nel foro interno, ma ancora nello esterno. Imperocchè in quel modo stesso col quale egli presso S. Giovanni (3) disse agli

<sup>(1)</sup> Diocesin. Lib. 1. c. 4. S. 9.

<sup>(2)</sup> Luc. X.

<sup>(3)</sup> Cap. XX. 23.

Apostoli: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt, con cui significò la giurisdizione nel foro interno: soggiunse pure presso S. Matteo (1) specificando la giurisdizione nel foro esterno a modo di giudizio: Si peccaverit in te frater tuus vade, et corripe eum inter te et ipsum solum; si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos testes, si autem non audierit eos, dic Ecclesiae, et si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus; dalle quali parole chiaramente rilevasi tutta la forma esteriore nel giudicare, cioè l'accusatore, il reo, il giudice, la cognizione della causa, la sen-

tenza, e finalmente la sanzione penale.

Tal potere da Cristo conceduto alla Chiesa fu esercitato dagli Apostoli, i quali così e non altrimenti intesero le parole del loro divino Maestro. S. Paolo nel sentire quei di Corinto poco obbedienti alle sue parole, minaccia voler con loro usare la verga (2); e dice altrove, scrivendo agli stessi, poter egli punire ogni disobbedienza, e ciò in forza di quel potere che a lui avea concesso Iddio: potestate quam dedit nobis Dominus (3); ed acciocchè non avesser creduto imaginario questo potere, e non effettivo al bisogno, conchiude che quale si enunciava colle parole, tale ancora sarebbe stato col fatto: quales sumus verbo, tales praesentes erimus in facto. Lo stesso Apostolo scrivendo a quei di Tessalonica, comanda che se alcuno ascoltar non volesse le sue parole fosse cacciato dalla società Cristiana: si quis non obedit verbo nostro per epistolam hunc notate, et ne commisceamini cum illo (4). Questa pena di scomunica tassò per molti delitti (5), e la mise in pratica con Imeneo ed Alessandro, disertori della fede (6) e coll' incestuoso di Corinto (7), ed acciocche tal potere non sembrasse di solo terrore, ma spirasse ancora indulgenza, ed eccitasse fiducia, allo stesso Corintio, il quale erasi pentito dei falli suoi, l'Apostolo rimise il dippiù della pena, ed indulgentemente lo rihciamò nella Chiesa (8). Che più? Affinchè questo potere non si estinguesse nei soli Apostoli, ma continuato fosse nella Chiesa, che durar dovea sino alla consumazione dei secoli, si esercitasse ordinatamente, e con norma, lo stesso Apostolo questo metodo accuratamente descrive, e lo impone al suo Timoteo per poter servir di regola ai suoi successori nell' Ecclesiastico ministero (9). Dopo pruove così lampanti,. vi sarà chi dubiti della giurisdizione alla Chiesa commessa senza rinunziare al nome di Cristiano, alle divine scritture, ed all'idea stessa di società, ricavata da quel senso comune, il quale, come figlio della retta ragione, concatenando la nostra specie alla divinità, nè per generazione, nè per corruzione si cambia (10): senso

<sup>(1)</sup> Cap. XVIII. 15. seq.

<sup>(3) 2.</sup> ad Corinth. X. 6. (3, 1. ad Corinth. 5.

<sup>(7) 1.</sup> ad Corinth. 3.

<sup>(9) 1.</sup> ad Timoth. V. 19.

<sup>(2) 1.</sup> ad Corinth. IV. 21.

<sup>(4) 2.</sup> ad Thessal. III. 14. (6) 1. ad Timoth. 20.

<sup>(8) 2.</sup> ad Corint. II. 6.

<sup>(10)</sup> Platone dialog: 6. de Republ.

che determinato dalla necessaria convenevolezza delle medesime umane cose, fa tutta la bellezza di questo mondo civile? (1) Forza è dunque conchiudere che avendo Cristo costituita la sua Chiesa a forma di società, a Lei concesse ampia giuridizione da esercitarsi così nell' interno foro, come nello esterno. Ma esercitò infatti la Chiesa questa giurisdizione fin dai primitivi suoi tempi ? e nel caso affermativo, la esercitò a vera forma di giudizio, e questo giudizio nella sua sanzion penale comprendeva soltanto le pene spirituali, o si estendeva ancora alle temporali? Ecco ciò che formerà il soggetto della seguente Lezione.

#### BBZZONB EL.

GIURISDIZIONE DELLA CHIESA NEL FORO INTERNO, ED ESTERNO.

Quando i Giansenisti sostengono contro i Protestanti dovere la Chiesa aver giuridizione, dimostrano una verità il cui fondamento, come abbiamo fin qui divisato, esiste chiarissimo nelle scritture, e nell'idea stessa della società Ecclesiastica. Ma intorno al vero nell'ordine intellettivo suole avvenire quello stesso che ha luogo intorno al bene nell' ordine morale; imperocchè siccome ogni piccolo difetto che si congiunga col bene viene ad alterarlo, giusta il comune proverbio: bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu; così ogni leggiero mescuglio di falso colla verità rende questa brutta e deforme, secondo l'altro principio: la verità o tutta, o niente. Sono perciò inconseguenti i Giansenisti, e quelli che, senza esser tali, sono però inavvedutamente seguaci di quella scuola, i quali tutti ammettendo la giurisdizione come qualità essenziale alla società Ecclesiastica, con frivole distinzioni soggiungono aver avuta questa giurisdizione nei primi tempi della Chiesa soltanto luogo nel foro interno e non già nello esterno, e che quindi la censura non si distinguesse dalla pubblica penitenza; che non fu se non nel secolo XI, in cui la giurisdizione cominciossi ad esercitar dalla Chiesa nel foro esterno, e questa anche senza la forma giudiziale, e che finalmente non sia stato che un abuso il vedersi tassar pene temporali contra ai disobbedienti e refrattari delle leggi Ecclesiastiche. Sono queste le asserzioni le quali dette un tempo da' Giansenisti, furono esposte con metodo dal Van-Espen (2), e ripetute tra noi dal Cavallari (3); laonde ci giova ponderarle nella presente Lezione con quel dippiù che si appartiene alla giurisdizion della Chiesa.

Che la giurisdizione della Chiesa esercitata si fosse fin da primi tempi dell'Era Cristiana non solo nel foro interno, ma benanche

(3) Inst. Jur. Can. part. 3. cap. 4.

<sup>(1)</sup> Vico pr. di scienza nuova, del metodo, p. 154. vol. 1. (2) Jur. Eccles. part. 3. tit. 4. C. 1.

nello esterno, lo abbiamo in primo luogo dal fatto dell' Apostolo S. Paolo, il quale avendo scomunica to l'incestuoso di Corinto. indulgentemente gli rimise il dippiù della penitenza, e lo restituì nel seno della Chiesa; che anzi, per far conoscere l'Apostolo che questo potere non era in lui straordinario, ma che dovea bensì perdurar nella Chiesa, prescrive il metodo, del quale il Vescovo avrebbe dovuto fare uso nel giudicare. Non parlava se non del foro esterno, allorche a Timoteo diceva l'Apostolo: adversus Presbyterum noli accusationem recipere nisi sub duobus vel tribus testibus. L'esempio e il comandamento dell'Apostolo su bene inteso dalla Chiesa, la quale anch' essa esercitò questo potere nel foro esterno. Vittore Papa nel secondo secolo giudicò di Teodoro Coriario; Paolo Samosateno fu giudizialmente e con piena cognizion di causa cacciato dalla sua Chiesa, e privato del Vescovado; lo stesso leggesi di Novato e Felicissimo, di Basilide e Marziale; e S. Cipriano, non mettendo in dubbio questo diritto alla Chiesa inerente, vuole soltanto regolare il metodo nel giudicare, allorchè scrivendo a Cornelio Papa, così si esprime: Nam cum statutum sit omnibus nobis, et aequum sit pariter ac justum ut uniuscujusque causa illic audiatur ubi est crimen admissum, oportet utique eos quibus praesumus non circumcursare, nec Episcoporum concordiam cohaerentem sua subdola et fallaci temeritate collidere; sed agere illic causam suam, ubi et accusatorem habere, et testes sui criminis possent. Dalla quale autorità chiaramente rilevasi, che se il Santo Dottore sa menzione di accusatori, testimoni, e sentenza, colla quale avrebbe dovuto la Chiesa giudicare, ivi non del foro interno, ma dell' esterno si parli. Ove dunque han letto i Giansenisti, presso quale Dottore, o Ecclesiastico monumento han trovato che nei primitivi tempi della Chiesa la censura non si distingueva dalla pubblica penitenza, quando queste due cose sono essenzialmente distinte? Imperocchè anche allora la pubblica penitenza si dava a coloro i quali continuando ad essere nel seno della Chiesa si erano maculati soltanto con alcun grave delitto. laddove la censura escludeva totalmente dalla ecclesiastica comunione; quella era adoperata nel foro interno, questa era decretata nell'esterno, ed a cognizion di causa, come abbiamo da moltissimi Canoni nei primitivi Concili (1). È dunque falso ciò che asseriscono in primo luogo i Giansenisti col dire che la Chiesa avesse soltanto avuto giurisdizione nel foro interno, e che nel foro esterno non avesse giudicato.

Ma è falso parimente ciò che essi soggiungono, che prima di quell' epoca la Chiesa non avesse fatto uso del metodo e della forma giudiziale. Vero è che nei giudizi Ecclesiastici non furono appieno praticate tutte quelle formalità, le quali erano prescritte dal

<sup>(1)</sup> Can. Apost. 66. et 67. - Conc. Antioch. can. 5. Conc. Carthag. 1.

diritto Romano, ma è parimente vero che le principali di esse furono eseguite per giugnere alla cognizion del vero in guisa tale che veramente dir si potea che seguivasi il metodo giudiziale. Ed infatti, secondo il diritto Romano cominciavasi il giudizio dall' atto di accusa, il quale poi inserivasi nel processo (1), e lo stesso leggiam praticato da Eusebio Vescovo di Dorileo, allorchè nel Concilio Costantinopolitano accusò di eresia Eutiche; egli scrisse la sua accusa, e domandò che questa fosse inserita negli atti di quel Concilio (2). Il diritto civile richiedea l'iscrizione e la soscrizione dell'accusatore (3), perchè la prima dimostrar dovea le ragioni che lo spingevano all' atto di accusa, colla seconda si dichiarava voler subire la stessa pena se l'accusato risultava innocente; il che eziandio leggiam praticato nel Concilio Calcedonese (4), allorchè Pascasino, Legato del Sommo Pontefice, volle che a tanto obbligato si fosse con atto pubblico Teodoro il Diacono accusatore di Dioscoro. Si aggiunga che tutto quello che comandavasi dal diritto civile intorno ai testimoni, alla nota, alle citazioni, alle eccezioni da proporsi, alle dilazioni da concedersi, agli appelli da interporsi, tutto leggiam praticato dai primitivi Concill specialmente nelle cause di Nestorio, di Eutiche e di Dioscoro: dal che possiamo inferire quanto malamente si appongano i Giansenisti allorchè dicono essere nei primi tempi mancato alla Chiesa l' Ecclesiastico foro. I giudizi Ecclesiastici furono veri giudizi, nei quali il giudice, ascoltate le parti, ed applicando la legge al fatto, emanava sentenza, alla quale le parti dovevano obbedire, e potevano esserne astretti colla sanzione penale.

Nè vale il dire che i Vescovi nei tempi primitivi non avendo un territorio separato non potevano emanar sentenza, e che quindi i loro giudizi dovevansi piuttosto chiamare arbitri; ciò che si sforzano confermare colla diversità del vocabolo, col quale spesso furono significati i giudizi dei Vescovi, chiamati udienze, quasicchè fosse differenza tra il judicium e l'audientiam, significando la prima voce il perfetto giudizio, e la seconda un arbitrio, cioè una decisione da arbitro. Ma noi prima d'ogni altro facciam riflettere che i Vescovi fin da'tempi primitivi avendo avuto un territorio separato perchè surono fin dai tempi Apostolici le diocesi divise, il Vescovo nella sua Diocesi pateva portar giudizio giusta il metodo prescritto dall' Apostolo, e con altre formalità che dappoi si credettero opportune a meglio giudicare; e sebbene il luogo nel quale giudicavano non si disse foro come nei giudizi civili, ciò nulladimeno non si può da questo inferire che i Vescovi non abbiano giudicato. Quanto poi che a'giudizi Ecclesiastici alcune volte sos-

(1) Leg. 3. ff. de Accusat.

<sup>(2)</sup> Act. 1. e 2. tom. 4. Concilii Labbé.

<sup>(3)</sup> D. Leg. 2. cod. de Exhib. reis.

<sup>(4)</sup> Act. 3. tom. 4.

se stato dato il titolo di udienza non perciò si può inferire che non sieno stati veri giudizi, imperocchè anche secondo il linguaggio degli antichi giureconsulti (1) l'audire era lo stesso che causam rite cognoscere et judicare, ed il luogo stesso in cui si giudicava su detto auditorium; ond' è che l' Episcopalis audientia significava l' Episcopale judicium, e questi due vocaboli nel linguaggio legale eran sinonimi: infatti Triboniano, dopo aver nel suo codice fatto uso della voce audientia, nello stesso titolo de Episcopali audientia v' inserisce tutte quelle leggi nelle quali-si fa uso della parola judicium e che veramente al giudizio si appartengono. E poi falso che sempre il giudizio del Vescovo sia stato significato col titolo di udienza, giacchè non solo i Romani Pontesici, ma gli stessi Imperatori riconobbero sempre nelle decisioni dei Vescovi la vera ragion di sentenza, e quindi non semplici arbitri ma veri giudici li reputarono; così Leone Magno, ed i Padri S. Agostino e S. Ambrogio parlano del giudizio Ecclesiastico; nel codice Teodosiano havvi il titolo de Episcopali judicio, e quella legge di Costantino (2), la quale tanta forza concedeva a' giudizi dei Vescovi anche nelle cause civili dei secolari, cioè che non si potesse dalle sentenze di questi appellare, fu confermata dai capitolari di Carlo Magno (3). Dopo tali testimonianze potranno i Giansenisti sostenere essere stati i Vescovi meramente arbitri, allorchè i loro giudizi o udienze ebbero tanta forza, che anche in vigor delle leggi Imperiali non su permesso da quelli appellare? Che se Valentiniano III tolse a Vescovi ogni diritto di poter giudicare oltre le cause Ecclesiastiche (4), della quale legge tanto si vantano i Giansenisti, essa oltrecche su bentosto da Majorano Imperatore rivocata (5), pruova tutto al più che l' Ecclesiastica giurisdizione. fu ristretta da quell' Imperatore alle sole cause spirituali, e non già che almeno in queste la Chiesa non avesse potuto giudicare nel foro esterno, ed emettere vere e reali decisioni.

Se dunque la Chiesa ebbe la giurisdizione, e la esercitò benanche nel foro esterno, se questa non si può esercitare senza la sanzione penale, chiaramente appare che il potere Ecclesiastico ebbebenanche il dritto di poter con pene costringere quelli che alle sue decisioni non voleano obbedire. I Giansenisti queste pene restringer vorrebbero nell'ordine meramente spirituale; ma se noi consultiamo le memorie della Chiesa primitiva, che essi tanto si vantano voler seguire, chiaramente scorgeremo che le pene delle quali fece uso la Chiesa non furono solamente spirituali, ma tempora-

<sup>(1)</sup> L. 1. C. de Lit. contest. — L. 2. C. si ex fals. instrum. vel test. — L. 6. S. Super his C. de Appellat.

<sup>(2)</sup> Extrav. de Episc. judic. Cod. Theod. tom. 6. (3). Tom. 1. Collet. Balutii. Lib. 6. cap. 566.

<sup>(4)</sup> Novel. 12. de Episc. judic.

<sup>(5)</sup> Baron. ad an. 452. n. 52, tom. 8.

li ancora. S. Agostino ci dice (1) che molti a'tempi suoi erapo richiamati al buon sentiere per mezzo di corporali battiture: multi prius tamquam mali servi, et quodammodo improbi fugitivi ad Dominum suum temporalium flagellorum verbere revocantur; e S. Gregorio Magno ne apporta la ragione che egli ricava dalla dottrina stessa degli Apostoli , acciocchè , ei dice , per mezzo della macerazion della carne lo spirito si faccia salvo. Paulum vero clericum (2), qui saepe dicitur in maleficiis deprehensus, qui despecto habitu suo, ad laicam reversus vitam, in Africam fugerat, si ita est. corporali prius proveniente vindicta, praevidimus in poenitentiam dari, quatenus et secundum Apostolicam sententiam ex carnis afflictione spiritus salvus fiat. Ebbe dunque la Chiesa fin da primitivi suoi tempi in uso, oltre le peue spirituali benanche le temporali, le quali consistevano nell'esilio, nelle battiture, nelle pecuniarie multe, e finalmente nelle carceri, affinchè si emendasse il delinquente, e servisse agli altri di esempio, acciocchè non commettessero lo stesso delitto. Ed infatti in quanto all'esilio, alle multe pecuniarie, ed alle battiture, evidentissime testimonianze ricavar possiamo dagli Ecclesiastici monumenti (3); e per ciò che risguarda le carceri, eran queste in uso fin dal quarto secolo della Chiesa , ed erano designate col nome di decaniche , come abbiamo da una Costituzione di Arcadio e di Onorio (4), da Giustiniano (5), e dai Capitolari di Carlo Magno (6), i quali parlano di questi luoghi, e li riconoscono legalmente costituiti : sebbene in seguito , in vece delle carceri, fu solito chiudersi il Chierico in un Monastero, acciocchè vi espiasse la pena a suoi delitti dovuta. Si Episcopus, dice il Concilio Agatese (7), Presbyter, vel diaconus capitale crimen commiserit , aut chartam falsaverit , aut testimonium falsum dixerit , ab officii konore depositus, in monasterio detrudatur, et ibi, quamdiu cixerit, laicam communionem accipiat. Che se finalmente si fosse dato il caso che il delitto dal Chierico commesso fosse stato atrocissimo, e per cui avesse meritato la pena capitale, abborrendo la Chiesa dal sangue, ed essendo tutta picna di moderazione, e volendo d'altronde che non rimanesse il delitto impunito, e la giustizia lesa non ridondasse a pubblico detrimento, era solito deporre il Chierico e degradarlo, perchè ridotto costui allo stato di laico, potesse andar soggetto alla pubblica giustizia, ed il braccio secolare lo punisse colla pena conveniente. Forza è dunque

<sup>(1)</sup> Epist. 185, ad Bonif. n. 7.

<sup>(2)</sup> Epist. 27. ad Januar. lib. 4. tom. 2. Op. (3) Conc. Rom. an. 503. tom. 5. Conc. — Conc. Tolet. XII. can. 10.— S. August. Epist. ad Marcellin. - Tribon. 155. n. 2. - Conc. Charthag. 5. an. 399. can. 2.

<sup>(4)</sup> Leg. 30. Cod. Theodos. de haeret.

<sup>(5)</sup> Novell. 79, cap. 2.

<sup>(6)</sup> Lib. 5. cap. 378. apud Balut.

<sup>(7)</sup> Can. 50, tom. 5, concil. Labbe.

conchiudere dal fin qui detto che malamente si sieno apposti i Giansenisti e i loro seguaci col ridirci tanti paradossi alieni affatto dallo spirito della Chiesa primitiva, e che quindi questa abbia sempre fatta distinzione in penitenza pubblica e censura, che abbia esercitata la sua giurisdizione così nel foro interno, come ancora nello esterno, e che finalmente abbia estesa la sua sanzione alle pene spirituali non meno che alle temporali.

#### BEZZONE REE.

#### ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE DELLA CHIESA NEL FORO ESTERNO.

Quanto abbiamo fin qui esposto concernente l' Ecclesiastica giurisdizione è stato da noi diretto a stabilir due fatti contro i Protestanti e i Giansenisti; il primo cioè che la Chiesa, essendo stata costituita a forma di società, doveva avere a se stessa una giurisdizione, e il secondo che ella tal giurisdizione esercitò mai sempre così nell'interno che nell'esterno foro, non disgiunta giammai da sanzione penale non meno nell'ordine spirituale che nel temporale. È in questa guisa che abbiam considerata fin qui la Ecclesiastica giurisdizione nei giudizi meramente spirituali, ma questa essendosi alcune volte versata nell'ordine temporale in cause meramente civili, fa mestieri che alcuna cosa diciam di questa, ravvisata sotto quest' altro rapporto, aggiungendo, a compimento del trattato sull'Ecclesiastica giurisdizione, quale

sia il suo stato attuale nel nostro Regno.

Che nei primi tempi della Chiesa vi fosse stato appo i Cristiani un precetto, col quale comandavasi che tutte le loro cause, anche civili, si dovessero decidere dai Cristiani stessi, e non dai gentili, il rileviam chiaramente da una lettera di S. Paolo scritta a quei di Corinto (1): Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum judicari apud iniquos, et non apud sanctos? Nescitis quoniam Angelos judicabimus ? quanto magis saecularia. Saecularia quidem judicia si habueritis, contemptibiles qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum. Si credeva allora che per non dar motivo ai gentili di conoscere le controversie che tra i fedeli insorgevano, e quindi per non dare occasion di disprezzo alla legge di carità che essi professavano, fosse stato miglior consiglio scegliere tra Cristiani stessi un sapiente che avesse potuto dirimere i loro dissidi; e siccome grande fiducia ispirava nei loro animi la santità de'loro pastori, e l'eminenza del lor carattere, così i Vescovi furono per appunto i giudici che per ben tre secoli non delle cose spirituali soltanto, ma benanche delle temporali giudicarono. Tanto rileviamo dal precetto Apostolico, in cui S. Paolo esprimendosi così enfaticamente con quei di Corinto, ed opponendosi all'ardi-

<sup>(1) 1.</sup> ad Corinth. VI.

re di quelli che le loro cause portar volevano al tribunale dei gentili , gravemente rimproverandoli , intende lor dare un precetto che agli altri ancora avesse potuto servir di norma; il che è pure confermato dal fatto costantemente seguito in quei tempi, giacchè nessun Cristiano ebbe ricorso al gentile per ottenere giustizia, ed i Vescovi, al dir di S. Agostino (1), non già da arbitri. ma da veri giudici portavano sentenza in cause, che alle volte pei loro incidenti divenivan strepitosissime. Così l'autore delle Apostoliche Costituzioni proibl che i Cristiani adissero i tribunali dei gentili, e facessero esperimento di loro ragioni presso i giudici secolari (2). Di questo diritto fecero uso i Vescovi anche cessate le persecuzioni dei Gentili Imperatori, come di Gregorio Neocesarese rapporta il Nisseno (3); e Costantino, che donò la pace alla Chiesa, e questo diritto nei Vescovi riconobbe e confermò co'suoi decreti , allorche disse (4), che le sentenze dei Vescovi non altrimenti che quelle del Prefetto del Pretorio immantinenti si eseguissero e non fossero ad alcun appello soggette: anzi, il che è singolare, volle che in qualunque periodo del giudizio, anche dopo la contestazion della lite, fosse permesso ad una parte, anche in contradizione dell' altra, dal tribunale del primo giudice presso cui si era il giudizio introdotto trasmettere gli atti e trattar la causa presso del Vescovo. Queste leggi, con poche modificazioni che ne' diversi tempi vi vennero fatte, furono in vigore fino al secolo decimoquarto; allora, posto il principio che l'attore seguir dovesse il tribunale del reo, se il Chierico nelle cose temporali era dal laico chiamato in giudizio, la causa trattar si dovea dal giudice Chierico, ed a questo privilegio, perchè dato a tutto l'ordine chiericale, non potea il Chierico rinunziare (5); che se questi avesse in opposto chiamato il laico in giudizio, dovea giudicare il giudice laico, a meno che l'una delle parti non avesse amato meglio farsi giudicare dal tribunale Ecclesiastico; ciocchè anche poteva intervenire quando si fosse trattata la causa tra due laici, como abbiam detto di sopra, amavano allora i laici adire piuttosto il tribunale Ecclesiastico che il laicale, ravvisandosi in quello per lo più regnare maggior giustizia e moderazione. Se non che in seguito, per diversi motivi l'Ecclesiastico foro si disse incompetente non pur de' laici, che dei Chierici ancora; e quindi il laico giudicò non solo in quelle cause dei chierici che gl'interessi risguardano del tempo, ma in quelle ancora che sempre svelando al pubblico qualche delitto del chiericato, inseparabile alla caducità dell'umana natura, non sempre salvano il rispetto e la venerazione dovuta alla religione ed a suoi ministri. Nè più vogliamo intrat-

. . . The

<sup>(1)</sup> De Oper, monach, cap. 29,

<sup>(1)</sup> De Oper. monach. cap. 29. (2) Constit. Apost. Lib. 2. cap. 46.

<sup>(3)</sup> Orat. de vit, Gregor.

<sup>(4)</sup> L. 1. C. Theod. de Episc. Judic. (5) Innocent. 111. cap. 12. de For. compet.

tenerci a divisar lungamente quanto tali cose risguarda, avendone a lungo parlato trattando dei chierici in generale e delle loro immunità. Termineremo quindi questa Lezione col soggiungere quali sieno le cause, le quali sono attualmente di competenza del foro Ecclesiastico.

Innanzi tutto appartengono di loro natura esclusivamente al foro Ecclesiastico tutte quelle cause, che risguardano la Religione considerata nel suo triplice rapporto di dogma, morale, e culto. E stato questo diritto riconosciuto in tutti i tempi, nè da alcun Principe ha potuto mettersi in dubbio senza lasciar prima di esser cattolico, non avendo il Potere laicale altro incarico se non quello che risguarda la esecuzione di quanto è stato disposto dall'Ecclesiastico Potere. Così parlò Osio Vescovo di Cordova a Costantino nel gran Concilio di Nicea (1): Tibi Deus imperium commisit, nobis quae sunt Ecclesiae concredidit: et quemadmodum qui tuum imperium malignis oculis carpit, contradicit ordinationi divinae, ita et tu cave ne, quae sunt Ecclesiae ad te trahens, magno crimini obnoxius fias.

Sono parimente soggetti al foro Ecclesiastico tutti quelli anche laici, i quali fossero stati accusati di scisma, di eresia, e di apostasia dalla fede; possono questi esser puniti colle Ecclesiastiche censure, non essendo giammai stato tra di noi controverso che sieno tali cause di privativa cognizione dei Vescovi; come ancora in vigor dell'ultimo Concordato possono i chierici inosservanti dei loro doveri esser puniti non solo colle pene canoniche, ma benanche coll'esser rinchiusi in una casa Religiosa, o nel Seminario, perchè a questo modo sieno ricondotti ad una vita più

esatta ed esemplare.

In quanto poi alle cause matrimoniali, potendo esser queste di doppio genere, perchè altre riguardano il vincolo stesso del matrimonio, ed i preliminari allo stesso, cioè gli sponsali, ed altre le cose temporali le quali al matrimonio stesso sono congiunte, come la dote, le donazioni propter nuptias, gli alimenti ecc.; le prime sono di pertinenza esclusiva del foro Ecclesiastico, essendo stato di fede definito dal Tridentino (2), si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices Ecclesiasticos, anathema sit; anzi essendo queste cause maggiori che possono in una Diocesi intervenire, appartengono alla giurisdizione non di qualunque prelato inferiore, ma soltanto delle Curie Vescovili; le seconde poi si lasciano decidere dal foro secolare.

Le cause funerarie anch' esse sono del foro Ecclesiastico per quella parte che risguarda le precedenze nell'accompagnamento, il canto, la sacra liturgia, e specialmente se si debba o no concedere l' Ecclesiastica sepoltura ; lasciando il diritto di poter ri-

<sup>(1)</sup> Athanas. Epist. ad solitar. (2) Sess. 24. can. 12- de Matrim.

petere, e sperimentar le proprie ragioni innanzi al giudice laico per ciò che risguarda i diritti di sepoltura, e quant'altro di tem-

porale potesse intervenirvi.

Finalmente per ciò che risguarda le cause beneficiali, non si può porre in dubbio che il padronato di qualsivoglia natura, ecclesiastico, laico, o misto, sia stato conceduto dalla Chiesa: che non vi possa esser padronato senza che l'autorità Ecclesiastica espressamente, o tacitamente lo accordi, ergendo in titolo Ecclesiastico le laiche fondazioni, ed elevandole a benefict, cui il padronato è inerente ed accessorio; che il padronato anche laico, sebbene dicasi diritto temporale perchè esercitato dai laici, e trasmisibile per qualunque titolo, tranne la vendita, pure è talmente connesso nei suoi effetti colla cosa spirituale, che sarebbe assurdo il pretendere che giudichi il connesso e l'accessorio allo stesso oggetto principale un'autorità diversa da quella, cui esclusivamente si appartiene la cognizione della contesa beneficiaria: per tutte queste ragioni su massima costantemente seguita in diritto canonico che le cause tutte beneficiali appartenessero al foro Ecclesiastico, o che si fosse quistionato sulla collazione o istituzione del benesicio, ovvero sulla unione o division dello stesso (1). Il Coneilio di Trento, nel confermar questa massima, seguita costantemente dal diritto delle decretali, ne eccettuò soltanto i padronati regi e feudali, dicendo che dalle comuni leggi dei padronati fossero esenti quelli, qui ad Imperatorem et Reges, seu regna possidentes, aliosque sublimes ac supremos Principes jura imperii in dominiis suis habentes, pertinent (2); come ancora per la natura stessa della cosa doveano benanche eccettuarsi quei padronati, i quali si trasmettevano colla universalità dei beni a titolo universale, non già particolare; e ciò a non moltiplicar liti, essendo sempre conveniente che chi giudica del principale dovesse benanche giudicare dell'accessorio.

Le leggi costantemente seguite nel nostro Regno non contrastarono giammai alla Curia Vescovile la cognizione della spettanza
dei padronati laici o Ecclesiastici, che fossero sopra benefici eretti in titolo Ecclesiastico, nè si comprende con quanta ragione si
vedessero consimili cause portate alcune volte innanzi al foro laicale, quando la collezione dei Reali dispacci e decreti nell'antica
e nella nuova legislazione non presenta alcuna sovrana risoluzione diversa dalle massime stabilite nel diritto Canonico, salvo l'antica consuetudine tollerata dalla Chiesa (3), per la quale alcune
volte l'abolita camera di Santa Chiara giudicava sommariamente pei benefici a solo motivo di turbato possesso. Ed infatti, essendo stato il Re consultato nel caso di una contesa suscitata nel-

<sup>(1)</sup> Alexandr. III. in cap. 21. de Jurepatr. Cup. 3. de Judic.

<sup>(2)</sup> Sess. 25. de Reformat. cap. 9.
(3) Benedict. XIV. de Synod. Dioeces. lib. 9. cap. 9. num. 7.

la Curia Vescovile di Aversa per la spettanza di un padronato sopra un beneficio semplice, col rescritto del 9 giugno 1770 fece sentire a quel Vescovo, che qualora si fosse trattato di vero beneficio Ecclesiastico con fondazione ed erezione in titolo, e non di semplice Cappellania laicale, avesse disposto, che la sua Curia continuasse a procedere ed a far giustizia in quella causa a tenore della fondazione, essendo bene di astenersene quando si

fosse trattato di semplice Cappellania laicale.

Non vi è disposizione posteriore al cennato Real Rescritto, e contraria alla regola che vi si comprende, sino al 1808, quando dal governo militare fu abolito ogni padronato. Ripristinati i padronati col Real decreto de 20 luglio 1818, relativamente alle cause di padronato anche laico fu di nuovo ravvisata una tal disposizione nel primo caso che si presentò di spettanza di padronato dopo la pubblicazione del Concordato, che avea riconosciuto nelle attribuzioni delle Curie Vescovili le cause Ecclesiastiche, come non si è dubitato mai di essere le beneficiarie. Si trattava di conoscere a quale delle due famiglie De Gennaro appartenesse il Primiceriato della Cattedrale di Napoli, e Sua Maestà, nel risolvere la competenza del tribunale che dovesse decidere una tale controversia, non fece che riprodurre le stesse massime stabilite col Real Rescritto del 1770. E nel consiglio di Stato del di 9 novembre 1819 fu emanata la seguente Sovrana risoluzione. « Trat-» tandosi di beneficio di natura Ecclesiastica, ed in cui non si dif-» ficulta di esservi la fondazione ed erezione in titolo, S. M. ha » risoluto che proceda la Curia Arcivescovile, eseguendosi la rego-» la stabilita nella Sovrana determinazione del di 9 giugno 1770 ». Pare dunque dal fin quì detto che il metodo di giudicare nel Regno non siasi punto mutato circale cause di padronato anche laicale dalla sua origine fino all'abolizione de padronati avvenuta nel 1808. E col real rescritto del 20 luglio 1818, col quale i padronati vennero ripristinati, non patirono questi alcuna mutazione, sicchè tanto la sovrana risoluzione del di 9 giugno 1770, che quella dei 9 novembre 1819 sono perfettamente l'applicazione dei principi di Diritto Canonico nel Regno ricevuti. Possiam dunque conchiudere, secondo l'una e l'altra legislazione, che le cause beneficiarie, non escluse quelle di gius-padronato Ecclesiastico e laicale, sieno di pertinenza del foro Ecclesiastico tranne i benefici regi, nella quale categoria sono compresi anche quelli di gius-padronato ex-feudale, e quelli che si trasmettono colla totalità de beni-

In quanto poi alle Cappellanie meramente laicali, a'legati pii, ed a' benefict senza fondazione ed erczione in titolo ecclesiastico, siccome queste non van comprese sotto il nome di benefici propriamente detti, sono di pertinenza del foro laicale così nel petitorio come nel possessorio, riservandosi sempre la visita in

spiritualibus all' Ordinario del luogo.

Coerentemente a questi principi, vari rescritti furono emanati Vol. IV.

concernenti l' Ecclesiastica giurisdizione. I principali sono i seguenti. Il rescritto de' 16 gennajo 1828 ordinò che ogni controversia su la divisione dei lucri Ecclesiastici, essendo di natura Ecclesiastica, è perciò sottoposta al foro dell'Ordinario; lo stesso si dispose colla ministeriale del 10 marzo 1830 per le Chiese ricettizie; giacche le cause che le riguardano, e che riguardano gli Ecclesiastici, dei quali sono composte, nel loro rapporto di partecipanti, non essendo meno Ecclesiastiche, sono parimenti soggette al foro dell' Ordinario. Finalmente col rescritto dei 18 giugno 1817 si dispose che le cause di natura Ecclesiastica, sebbene riguardino le corporazioni esenti dalla giurisdizione ordinaria, come sono i Regolari, debbono trattarsi in prima istanza nel foro Vescovile, e non innanzi al Pontefice, cui furono riservate le sole cause maggiori, a meno che il Pontefice non le abbia a se riservate. Esse debbono riconoscersi nel foro dei Vescovi, ed in grado di appello dee appartenerne alla Santa Sede la cognizione, non essendo a ciò di ostacolo l'esenzione che hanno i Regolari. la quale si versa sulle quistioni concernenti la loro disciplina, il loro stato, e le loro monastiche prerogative, non già su quelle che possono avere come corporazioni Ecclesiastiche, e di tale indole che sono comuni così ai Chierici Regolari, che ai secolari. Fin qui della Ecclesiastica giurisdizione considerata in se stessa e nella sua applicazione al nostro Regno.

#### BBZZONB TV.

#### PROCEDURA GIUDIZIARIA.

Quando le Nazioni, animate dal loro genio novatore, le antiche abitudini, ed i principi di politica, di religione, e di morale per lo innanzi dai loro maggiori adottati dimettono come disadatti ad ottener quei vantaggi, che da altri differenti ed opposti si sperano; soglion volentieri seguir sulle prime con esattezza quel nuovo sistema che abbracciano come causa di un ridente avvenire, e fonte della loro futura felicità. Il che se si avvera nel corso delle umane cose, non così nello stabilimento e rapida propagazione di nostra Religione, ove non già la forza di semplici umani motivi, o di mal connessi raziocini; ma il lume della più sana ragione, e'l sovraumano potere della grazia divinamente operando nella mente e nel cuore degli uomini, ha prodotto quanto di ammirabile si osserva nell'Ecclesiastica Società. Le cronache di tutt' i popoli confermano quel principio, e la storia dei primi tempi del Cristianesimo somministra una evidentissima pruova di questo, dappoiche, stanchi gli uomini di più seguire simulacri di divinità fantastiche ed ideali, inventate dal capriccio e dalla corruzione, appena dalla grazia mossi abbracciarono una religione tutta pura nei suoi principi, e perfetta nella sua morale, si videro tutti uniti

col sante vincolo di vicendevole carità ; sicchè di loro dir si notea avere un' anima sola , ed un sol cuore. Essi sul principio non ebbero tra loro alcuna vertenza, e tutti i beni avean comuni : ma quando si furono moltiplicati a dismisura, e non tutti nella moltitudine si mantennero porfetti , cominciarono bentosto le liti , le quali innanzi al Vescovo si portavano a giudicare, perchè reputato il più perfetto ed imparziale tra tutti. I Vescovi sul principio dovettero, come suole, intervenire nelle umane cose, giudicare de bono et aequo , e senza altro strepito giudiziario; ma cresciute le liti, fu necessario seguire un certo metodo fisso, ed una norma sicura per dare a ciascuno ciò che gli conveniva. Questo metodo abbiam chiamato procedura , la quale consiste nell' ordinata serie di quegli atti che conviene fare per giugnere ad una determinata decisione; imperocchè questo vocabolo sembra derivare dal latino procedere, che volea dire avanzarsi; e nella procedura a misura che si fanno gli atti prescritti dalla legge, i litiganti si avanzano verso la decisione della controversia; ond'è che questa serie di atti , considerata relativamente ad una lite particolare . si denomina processo: Noi della Ecclesiastica procedura giudiziaria ci siam proposti tener parola; e volendone dare un cenno storico nella presente Lezione, dobbiam ravvisarla nei suoi rapporti colla procedura civile , colla quale inseparabilmente è connessa; ed è in questo modo soltanto che col ravvisarne l'origine potremo formarcene una idea distinta e precisa.

Tutti i popoli inciviliti del mondo, dovendo avere una legge, e dovendo questa applicarsi spesse volte a casi particolari, dovettero aver parimente dei giudizi, nei quali le due premesse costando di diritto e di fatto, la conclusione del sillogismo dovea dirimere ogni lite tra due contendenti. Ma la necessità di dover giugnere regolarmente a questa conchiusione, in guisa che non restasse leso il diritto di alcuno, portò seco il bisogno di stabilire determinate norme da seguirsi nell'applicazione del diritto al fatto , e quindi surse il bisogno di una giudiziaria procedura , non consistendo questa in altro se non nel diritto posto in azione. Ma quest'azione nel diritto non dovea andare sfornita di peculiari norme che avessero potuto dirigerla col lume di una savia giurisprudenza, e la procedura non essendo soltanto un'arte che si apprende coll'uso, ma una scienza che dee essere interpetrata coi principi che a lei servono di base, dee necessariamente costare di pratica e di dottrina , talchè altera alterius poscat opem , et conjuret amice. La teoria rischiara la pratica e garentisce dai pregiudizi e dagli errori, di cui lo spirito fosse imbevuto nel seguir l'uso; la pratica, a vicenda, secondando i principi della teoria, completa le conoscenze, le quali sarebbero imperfette senza di essa. Non fu dunque che il bollor delle passioni che fece scrivere al Montesquieu, ancor giovane, nelle sue lettere Persiane contro questa notevole parte della umana legislazione. « Sarebbe assai difficile ,

egli dice, il decidere se la forma siasi resa più perniciosa allorchè è entrata nella giurisprudenza, o allorchè si è intromessa nella medicina, se abbia prodotto maggiori guasti sotto la toga del giureconsulto, che sotto il largo cappello del medico, e se nell' una abbia rovinato più gente che ne abbia ammazzato nell'altra ». Egli dall' abuso argomentava contro il retto uso di un elemento ch' entra naturalmente nella felicità delle umane associazioni: ma quanto diversamente si esprime più maturo negli anni nel suo Spirito delle leggi! libro che leggermente schernito da Voltaire, da lui chiamato una raccolta di epigrammi senza nesso. non cessa però di esser (eccetto poche non plausibili opinioni) tale da collocare il dotto Autore nella classe dei più accreditati pubblicisti. « Sonovi, dic'egli, sempre troppe formalità, ove si consideri il litigante di mala fede che ne vien molestato; ve ne sono sempre poche ove si consideri l'uomo onesto che n'è protetto: la loro moltiplicità, la loro lentezza, le spese ch'esse cagionano sono come un prezzo che ciascun paga per la libertà della sua persona e per la sicurezza dei suoi beni ». E questa utilità, ben sentita dagli uomini di senno, fu il motivo perchè sulle prime gli antichi Romani giureconsulti, ed in seguito i legislatori Ecclesiastici e Civili si presero tanta cura a regolare la procedura, e l'ordine giudiziario.

I Romani ebbero, come ognun sa, le leggi delle dodici tavole. dalle quali furono diretti per ciò che si apparteneva a loro diritti e doveri; ma queste leggi che erano come il capo lavoro della greca sapienza, e che le teorie più adequate somministravano della giustizia positiva, chiamate perciò la ragione scritta dall'Oratore Romano, non presentavano però alcuna norma, colla quale i cittadini avessero potuto sperimentare i loro diritti innanzi al magistrato. I giureconsulti vi supplirono coll'inventare le azioni della legge, actiones legis, e sotto questo nome comprendevano non pur le azioni giudiziarie, ma benanche gli atti puramente legittimi, i quali facendosi avanti il magistrato, doveano avere benanche le loro formalità, che non sol consistevano nella redazione esatta di ciascun atto che dovea farsi, ma benanche in alcuni segni simbolici, come del dono dell'anello nelle promesse di matrimonio, nella unione delle destre ad esprimere il mandato, ed in altre simili funzioni. Era però questa procedura considerata come un mistero, e conosciuta soltanto dai Patrizi, ogni menoma omissione era valevole ad annullare qualunque atto che si fosse già fatto. E sebben Flavio, figliuolo di un liberto, avesse fatto questo libro di pubblico diritto, onde cessò la quasi magla dei nobili, pure continuò questo rito simbolico finchè piacque a Teodosio il giovine abolire i simboli e le figure, e dare norma più regolata alla civil procedura. Caduto l'impero Romano, e sopraggiunti i barbari, spesso la forza avendo luogo di diritto, ed essendo quelli più alla milizia addetti che al foro, ebbero una procedura più breve di

quella dei Romani, la quale per le svariate costituzioni e decreti dei Principi divenne lunghissima; furono però dai barbari rispettate le leggi romane, le quali, oltre al suffragio dei secoli che militava a loro favore, erano benanche circondate dalla memoria di troppe grandezze, che eran difficili ad obbliarsi; e siccome fu libero a popoli vinti il farsi giudicare secondo le leggi romane, ovvero secondo le Gotiche o Longobarde, fu parimente libero se-

guire l' una o l' altra procedura.

Quanto a noi, avvenne nel Regno quello ch'erasi veduto nel rimanente dell' Europa, e nelle nostre quattro provincie formanti parte dell'impero romano secondo la divisione fatta da Adriano. specialmente dopochè colla cittadinanza Romana si fece comune a tutt' i popoli d'Italia il diritto dei Quiriti, fu seguita costantemente la stessa procedura che era in uso presso i Romani; il che fu anche praticato e quando Odoacre Re degli Eruli si fece padrone dell' Italia, e quando dappoi su soggetta a Teodorico Re dei Goti, non che quando Alboino Re dei Longobardi, avendo occupate queste regioni, ebbe principio il gran Ducato di Benevento. Finalmente tra la ignoranza e la barbarie ed i novelli costumi introdotti dai popoli del settentrione, il processo Romano non fu al tutto presso noi disusato, anche quando distrutto il Regno dei Longobardi queste nostre regioni rimasero divise tra' Longobardi restati ancor padroni dei Principati di Salerno, Capua, e Benevento, tra i Greci che occupavano la parte marittima, ed i Saraceni i quali ancor

possedettero alcune deliziose contrade del nostro Regno. Era riservato a' Pontefici Sommi ordinare una procedura giudiziaria, la quale corrisponder potesse ai bisogni dei popoli, nè è questo il solo esempio, in cui la Chiesa siasi renduta così benemerita della società. Innocenzo III, Onorio III, Alessandro III, Gregorio IX, Bonifacio VIII, e Clemente V, non meno profondi Teologi, che Giureconsulti esimi, attesero a dare un ordine alla procedura Ecclesiastica, onde avesse avuto ella il pregio di evitare il doppio scoglio del processo romano fattosi lunghissimo e nojosissimo, e quello da barbari istituito, e specialmente dai Longobardi, il quale per esser troppo breve ledeva il più delle volte il retto ordine della giustizia. Essi felicemente vi riuscirono, e questa procedura, adottata e seguita pienamente in Italia, fece sì che non vi fosse alcun paese che potesse con questa emulare, perchè tutta intiera la desunse dalle leggi canoniche. Nè andò guari che trasportata la Sede dei Romani Pontefici in Avignone, gli Avvocati Francesi colà si recarono per iniziarsi nei secreti di questa pratica and arricchirne il foro Francese; allora fu che si videro comparire trattati elementari su tal materia per rendere meno arido questo studio, nei quali si facevano comparire personaggi distinti dell'antichità, ed in processi fittizì, o per loro stessi, o per mezzo di avvocati e procuratori si discutevano le cause in qualità di attori, o convenuti. È questo il fondamento

di quella procedura, della quale hanno menato si gran vanto i giureconsulti d'oltremonti, vendendoct come novelle teorie ciò che attinsero da noi, e che quantunque da essi alterato e corrotto, ha riscosso non pertanto la nostra ammirzazione.

Intanto, per ciò che a noi si appartiene, ricevuta pienamente la procedura Canonica nel nostro regno, e richiamata in osservanza ed accomodata agli usi ed alla condizione del paese da Ruggiero il Normanno , fondator della Monarchia , da Federico II e da Ferdinando I d'Aragona, giunse al suo perfettissimo compimento sotto il Re Cattolico Carlo III mercè la sua famosa Prammatica del 1738 e sotto il Regno del di lui figliuolo Ferdinando IV per la prammatica del 1774; nella prima delle quali parlavasi partitamente della Real Camera di S. Chiara, del Sacro Regio Consiglio, della Regia Camera della sommaria, della Gran Corte della Vicaria civile e criminale, delle Regie udienze provinciali, e degli altri tribunali e corti inferiori del Regno, specificandosi le attribuzioni di ognuno ; e nella seconda ordinavasi , che in qualunque decisione fatta dai tribunali della capitale si fossero spiegati i motivi sui quali essa poggiava, che questi motivi avessero dovuto trarsi non dalle autorità dei dottori che aveano pur troppo colle loro opinioni o alterato o reso incerto ed arbitrario il diritto, ma dalle leggi espresse del regno o comuni, e che finalmente nei casi nuovi fosse stato il Re consultato. Così passarono le cose finchè avvenne tra noi l'occupazione militare, ed una nuova tela giudiziaria cominciossi a seguire, già ordinata in Francia in Aprile 1806, e qui messa in osservanza al 1 Aprile 1809, la quale fu ritenuta ed in parte riformata in forza della ultima restaurazione della nostra monarchia; e colla legge del 19 Marzo 1819, diviso in cinque parti il novello diritto, la terza di esso risguardò la procedura nei giudizi civili. In tal guisa dagli stessi elementi della canonica procedura, che deve riguardarsi come il fondamento di ogni procedura giudiziaria, risultò diversissima la forma estrinseca nel giudicare tra il novello processo per l'ultima legge, ed il processo antico stabilito in forza della prammatica del 1738, la quale somiglianza e differenza di procedura è esattamente descritta dai dotti annotatori del Carrè (1).

» In entrambi i processi l'azione s' introduce con dimanda risultante da un sillogismo, di cui il fatto ed il dritto formano le premesse ».

» In entrambi la categoria delle eccezioni ed i mezzi d'istruzione, come a dire, esami testimoniali, scritture, perizie, interrogatori e simili, perfettamente combinano ».

» Anche le sentenze costano, o almeno costar debbono, in entrambi di narrativa del fatto, considerazioni di dritto, e decisione ».

<sup>(1)</sup> Introduzione alla procedura del Regno delle due Sicilie, del processo civile Napoletano, cap. 1. \$.4.

» I gravami, i mezzi di esecuzione sono presso a poco i medesimi; e la ragione di siffatte uniformità è appunto perchè la essenza intrinseca del processo ha le stesse basi di diritto ».

» Ma per quanto concerne la forma estrinseca, il codice di pro-

cedura introdusse fra noi un metodo del tutto ignoto ».

» Distruggendo di fatti il processo scritto che rimaneva in cancelleria, ed era conservato ad eterna memoria nei pubblici archiri, gli fu sostituita una guerra di atti e di carte, delle quali è ora privato depositario il patrocinatore di ciascuno de littiganti ».

» Compilator delle carte era ne tempi andati il loro rispettivo difensore; ora l'usciere è sempre quegli che prepara i materiali al giudice, e quindi compila gli atti di esecuzione de giudicati ».

» Nulla pria poteasi fare sepra un decreto del giudice, nemmeno una semplice attimazione; ora tutto si fa col ministero dei rispettivi offiziali ministeriali, senza che il giudice ne abbia notizia se non quando si porta innanzi a lui la controversia per esser giudicata ».

» Gli uscieri nella loro qualità di uffiziali ministeriali erano prima affatto sconosciuti, ma sol vi erano portieri e servienti incaricati delle semplici notifiche; ed ora gli uscieri hanno attribuzioni indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni ».

» Non erano neanche conosciuti i Patrocinatori nella stessa qualità di offiziali ministeriali, e risponsabili de'loro atti; ma sol vi avea causidici non sottoposti a legge veruna ».

» I giudici in fine godevano di un arbitrio illimitato nel giudicare, liberi anch' essi di ogni freno; laddove son oggi rattenuti da utili legami ».

Se l'antico o il novello sistema fosse più conducente ad ottener la giustizia non è del mio assunto; riporterò soltanto la riflessione del celebre Presidente d'Aguesseau. « Il primo dovere , ci di-» ceva , della regia notestà è quello di rendere o far rendere giu-» stizia a suoi sudditi. È questo un debito, cui adempie il Re al-» lorchè li mette in istato di conseguirla gratuitamente, dal quale » debito ei non si libera se non imperfettamente allorche vendo » loro in certo modo ciò che dovrebbe ad essi donare ». E ritorpando sul cammino che abbiam percorso nella presente Lezione sul cenno storico dell' Ecclesiastica procedura, del modo come sia nata, e come da lei abbia avuto origine la procedura civile, possiam conchiudere che la procedura Ecclesiastica deve considerarsi come il perfezionamento della Romana troppo lunga, e di quella dei barbari in brevi confini ristretta; che perfezionata da Sommi Pontefici, fu adottata nei diversi regni e nel nostro, e che è servita come di base all'antico e novello rito giudiziario. Noi lasciando a giureconsulti mettore a disamina quanto sia stato disposto per ordinare e ridurre allo stato attuale la procedura nei giudizi civili, ci atterremo seguendo il nostro scopo alla procedura dell' ordine giudiziario nelle cause Ecclesiastiche, il che faremo nello seguenti Lezioni.

DIVISIONE GENERALE DE' GIUDIZÎ. - GIUDIZIO SOMMARIO.

Dopo avere a lungo parlato della Ecclesiastica glurisdizione, e del suo stato attanel, non che dell'origine della procedura Ecclesiastica, è necessario che, facendoci più da vicino a trattar dei gudizir, vediamo che coca sia giudizio; quale sia la division generale di esso; e siccome la divisione più generale è quella del giudizio sommario e del giudizio ordinario, del primo parleremo nella presente Lezione, e nelle seguenti tratteremo dell'ordinario.

În generale il giudizio nient' altro significa se non che la discettazion della causa, ed il vocabolo giudicare dinota portar sentenza definitiva coll'applicare la legge ad un caso particolare. Sicchè quattro cose intervenir debbono necessariamente in ciascun giudizio, cioè l'attore che alcuna cosa domanda, il reo il quale dall'attore è chiamato in giudizio, il motivo ossia la causa per cui si viene in giudizio per ripetere qualche diritto, ovvero per ottener qualche cosa, e che costituisce quasi la materia o l'oggetto del giudizio, e final mente la persona del giudice alla presenza del quale si esegue la discussion della causa, da cui emanar dee la sentenza o che assolva, o che condanni il reo. Ciò posto, il giudizio può esser Ecclesiastico, o secolare; il primo si agita innanzi al giudice Ecclesiastico, il secondo innanzi al giudice secolare; può essere ancora civile e criminale; il primo dirime le controversie che insorgono tra privati, il secondo è diretto a punire i colpevoli con pene convenienti, e vendicare la violata pubblica tranquillità; più , dicesi giudizio possessorio quello in cui si tratta del possesso di una cosa da acquistarsi, ritenorsi, o ricuperarsi, indipendentemente da ogni diritto ( sotto nome di possesso va pur compreso il quasi possesso, risguardando il primo le cose corporali ed il secondo le incorporali), dicesi poi giudizio petitorio quello in cui si discetta sulla proprietà di una cosa, oppure che verte su di un dritto indipendentemente da ogni possesso. E poi tale la differenza tra il possessorio ed il petitorio, che colui il quale vinse la lite nel possessorio può ritenere la cosa, e spetta a colui che fu vinto sperimentar le sue ragioni nel petitorio, il che non facendo la cosa resterà sempre presso del possessore. Finalmente la più ricevuta e comune distinzione dei giudizi nella ragion canonica è quella del giudizio ordinario e sommario; ambedue questi giudizl sono diretti alla ordinata amministrazion della giustizia : ed è questa la differenza che tra ambedue passa, che il primo si esegue con tutte le solennità volute e prescritte dalla legge, il che non si osserva nell'altro. Noi di ambidue questi giudizi parleremo partitamente : ed essendoci proposti in questa Lezione di parlar del sommario, ne osserveremo in primo luogo la natura, indicheremo dappoi le cause nelle quali può aver luogo, e conchiuderemo finalmente col dettare il modo con cui in tali giudiza

deesi procedere.

Giudizio sommario, secondo il diritto Romano, dicevasi quello, in cui la legge commetteva al giudice la cognizion della causa summatim, cioè senza strepito e clamore giudiziario (1). Questa disposizione del dritto Romano fu pienamente ricevuta dalle decretali, e Clemente V la sanziono con una sua Costituzione (2). Egli volle che questo diritto avesse avuto luogo in quelle cause le quali per loro natura richiedevano una procedura più breve; e soggiunse che non perciò si escludussero da tale giudizio le pruove necessarie, e le legittime disese. Ecco le parole della citata Costituzione, le quali potranno farci acquistare l'idea adeguata di tale-giudizio. Saepe contigit, disse il Pontesice, quod causas committimus, et in earum aliquibus simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura judicii procedi mandamus .... hac in perpetuum valitura constitutione sancimus, ut judex, cui taliter causam committimus, necessarie libellum non exigat, litis contestationem non postulet, tempore eliam feriarum ob necessitates hominum indultarum a jure, procedere valeat; amputet dilationum materiam, litem quantum poterit faciat breviorem, exceptiones, et appellationes, et frustatorias repellendo: partium, advocatorum et provocatorum contentiones et jurgia, testiumque superfluam multitudinem refraenando. Non sic tamen judex litem abbreviet quin probationes necessariae, et defensiones legittimae admittantur. Citationem vero ac praestationem juramenti de calumnia, vel malitia, sive de veritate dicenda, ne veritas occultetur, per commissionem hujusmodi intelligimus non excludi. Verum quia juxta petitionis formam pronunciatio segui debet, pro parte agentis, et etiam rei, si quid petere voluerit, est in ipso litis exordio petitio facienda, sive in scriptis sive verbo; actis tamen continuo (ut super quibus positiones et articuli formari debeart possit haberi plenior certitudo, et ut fiat definitio clarior) inserenda. Et quia positiones ad faciliorem expeditionem litium propter partium confessiones et articulos ad clariorem probationem usus longaevus in causis admisit, nos usum hujusmodi observari volentes, statuimus, ut judex sic deputatus a nobis, (nisi aliud de partium voluntate procedat) ad probandum simul utrisque terminum dare possit, et ad exhibendum omnia acta et monimenta, quibus partes uti volunt in causa post dationem articulorum, diem certam, quandocumque sibi videbitur, valeat assignare; eo salvo quod ubi remissionem fieri contigerit, pro testibus producendis possint etiam instrumenta produci, assignatione hujusmodi non obstante. Interrogabit etiam partes sive ad earum instantiam; sive ex officio, ubicumque hoc aequitas suadebit. Sententiam vero diffinitivam ( citatis ad id licet

<sup>(1)</sup> Vulpian. in 1. Si quis 5. S. si vel parens. (2) Clement. saepe contigit 2. de verb. signif.

non peremptorie partibus) in scriptis, et ( prout magis sibi placuerit ) stans vel sedens proferat, etiam ( si ci videbitur ) conclusione non facta, prout ex petitione, et probatione, et aliis actitatis in causa fuerit faciendum. Dalle parole della citata Clementina chiaramente rilevasi la differenza specifica tra il giudizio ordinario ed il giudizio sommario; imperocchè in ambedue i giudizi si comincia dalla notifica, e se la parte rea sarà contumaciale, soltanto l'attore proseguirà il giudizio, notificando però ciascun atto alla parte contumace; se questa si presenterà nel giudizio, dovranno ascoltarsi le vicendevoli ragioni colle eccezioni che potrà aggiungere ciascuna parte, dopo le quali il giudice emetterà la sentenza; e non appellandosi da questa tra lo spazio di dieci giorni, oppure non ricorrendosi pel rimedio di nullità, o della restituzione, in integrum, passerà la sentenza in cosa giudicata. Ha poi questo di proprio il giudizio sommario, che non havvi citazione di testimoni; dovendo ciascuna parte seco portarli, e si può trattare anehe nei giorni festivi senza strepito giudiziario, e senza moltitudine di avvocati, e di testimoni. Questa procedura è al tutto divergente da quella adottata nel nostro foro civile. Imperocchè le leggi civili riconoscendo anch' esse la distinzione di giudizio ordinario e sommario, anche in questo richiedono la citazione de testimoni, e che non possa farsi in giorni festivi, e tale distinzione ripongono in ciò, che nel giudizio ordinario tutto è scritto, laddove nel sommario è a voce, eccetto la sentenza; e siffatta procedura è sempre dei giudicati Regi, e spesso ancora dei Tribunali, qualora non si sia ordinata una istruzione per iscritto.

Or diverse sono le cause le quali sommariamente si possono giudicare, ed alcune di esse diconsi sommarie a jure canonico, altre a jure civili, altre ab homine, e le ultime finalmente diconsi sommarie a natura causarum; ben inteso però che il giudizio sommario può per giusta causa divenire ordinario, quando cioè l'importanza della causa richiede un più esatto e maturo procedimento, laddove il giudizio di sua natura ordinario non può divenir sommario, e questo anche per legge civile (1). Adunque le cause sommarie per diritto Canonico sono quelle dei benefici, dei matrimont, delle decime, e delle usure; sulle quali cause però la consuetudine introdotta e stabilita ha fatto sì che si procedesse in giudizio ordinario. Le sommarie di diritto civile sono per Legge Romana le cause di alimenti (2), nelle quali si suole alle volte procedere in un modo più abbreviato cioè sommariissimamente, e ciò per la massima ricevuta che moram non patitur venter; appartiene pure al giudizio sommario il possesso de' beni da concedersi al figlio impubere, morto il padre, riservandosi il giudice di procedere nel giudizio ordinario, allorchè il figliuolo fosse giun-

<sup>(1)</sup> Pellegrino P. 2. sect. 1. subject. 1.
(2) L. Si quis 5. S. si vel parens.

to alla pubertà (1) ; lo stesso dicasi ancora del possesso de beni da darsi al ventre pregnante in favore del postumo nascituro (2); lo stesso ancora del giodizio del testamento inofficioso causa libertatis, quando cioè il servo in forza del testamento del suo padrone vuole ricuperare la libertà, la quale a lui si contrasta da figli dello stesso padrone (3) : e finalmente eccetto altri pochi motivi : allorchè trattasi di persone vili o di cose di poco momento si suole ancor procedere con giudizio sommario (4). Le cause sommarie ab homine sono quelle, nelle quali il sommo Imperante, così civile, come Ecclesiastico, con rescritto peculiare comanda che si procede summatim, sine strepitu et figura judicii. Ed infine le sommarie a natura causarum sono quelle che di loro natura non possono soffrire alcun indugio, ma che per loro stesse richiedono celerità e pronto rimedio, come avviene in quelle cose che sono per perire, o quando senza il pronto rimedio non si può evitare uno scandalo che è per seguire, ec.

Era questo il modo col quale poteasi una volta procedere così ond foro Ecclesiastico come nel civile. Attualmento per ciù che risguarda il foro laicale, la maggior parte delle cause sommarie, el aistruzion per iscritto deve ordinaris dal magistrato, come abbiam detto di sopra. In quanto poi al foro Ecclesiastico, seb-ene per consuetudine ricevula si suole giudicare nel giudizio ordinario le cause de'benefiel, le matrimoniali ce., como pure cause funerario, di precedenza ece., pure niente impedisce, che alcune di quelle siano trattate alcuna volta anche sommariamento, essendo state cotali cause dichiarate sommaric ald diritto Canoni-co. Dicemmo nel parlar de' Vescovi che in tal modo debbono giu-dicare in actu virtiationis, e lo stesso dicasi ancora se dal Sommo Pontefice con rescritto peculiare così fosse imposto al Vescovo di trattare alcuna causa, o se per rapporto alle altre così cre-

derà espediente nella sua prudenza.

Il modo poi come dee procedersi in simili giudizi per diritto canonico è il seguente. Prima d'ogni altro si stabilisce un termine, entro il quale debbono comparire le parti co' loro testimoni, e che è per lo pè di diete giorni ; e può ancora dal giudice prorogarsi ; esso è coli concepito : lafra dies.... summariae audiantur partes, teste habesantar pro citati ; et recipiantur in Curra , citata parte ad videndum eorum juvamenta. Scorso il termine , si procedo all'e same testimoniale o sopra l'istanza in generale, o sopra i diversi articoli dall'attore proposti; nel primo caso si dice: Die... Neapoli in Curia Archipiucopati et orum Becerendissimo Domino Vicario Generali etc.-N.... Terne .... darti esse (e si metta la professione in taliano | actatis suae annorum, ... testis summarie

Vulp. in I. 3. S. causae D. de Carboniano edicto.
 L. I. S. si ea D. de ventre in possess. mittend.

<sup>(3)</sup> Vulpian. in l. si quis libertatem 7. de petit. haereditat.

<sup>(4)</sup> Novell. 17. cap. 3. Nov. 83. in princip. Auth.

productus pro parte N. cum iuramento, tactis etc. praestito coram N., interrogatus et examinatus fuit super tenore instantiae dicti..... in actis praesentatae. Respondit .... e si mette la deposizione. Nel secondo caso, facendosi l'esame sugli articoli, in vece di dirsi: super tenorae instantiae, si dice: super articulis praesentatis, et primo: Interrogatus super primo artículo. Respondit, e così degli altri. Finito l'esame, si fa la monizione per la spedizione della causa, e si dice : Moneantur partes, ut in biduo compareant ad dicendum quidquid est allegandum in jure et in facto oretenus et in scriptis, et deinde in antea ad audiendum tenorem definitivi decreti per hanc Episcopalem Curiam proferendi: quoniam causam de qua in actis justitia mediante, expedire intendimus, alias etc. Datum ex Curia Episcopali ..... Die ..... Finalmente si fa il decreto definitivo, come segue: In causa vertente in hac curia Episcopali N. inter .... actorem ex una et .... reum conventum ex altera parte de ea super ..... ceterisque prout ex actis, fuit latum definitivum decretum tenoris sequentis; Die .... in Curia Episcopali N. Per Curiam Episcopalem N. ejusque Reverendissimum Dominum Vicarium generalem N. visis ..... fuit definitive decretum, quod ..... Oppure si concepisco così: Reverendissimus Dominus generalis Vicarius N. visis .... dixit et definitive decrevit , quod .... neutram partem ad expensas condemnando ( se si assolve dalle spese, e ciascuna ritiene a proprio carico le sue ); oppure victum victori ad expensas condemnando, quarum taxam sibi, vel cui de jure in posterum revervavit, et ita ec. omnis ec. E non si fa dal Cancelliere il lectum, latum ec. come nel giudizio ordinario.

## BEZZONB VZ.

#### GIUDIZIO ORDINARIO — PERSONE CHE INTERVENGONO NEL GIUDIZIO.

Il giudizio sommario che abbiamo testè divisato avendo luogo in alcune cause soltanto, anzi potendo esso divenire spesse fiate ordinario, di questo specialmente dobbiamo ora occuparci, il che faremo ordinatamente dividendolo in due sezioni, nella prima delle quali parleremo delle diversé persone che debbono intervenire in ogni ordinario giudizio, e nella seconda de' diversi modi, coi quali nel giudizio stesso devesi procedere. E per ciò che si appartiene alle persone, noi dicemmo che in ogni causa sono essenzialmente necessarie tre persone, cioè quella dell'attore, del reo, e del giudice; è però da riflettersi che oltre le anzidette possono aver luogo ancor delle altre o pel regolare procedimento della causa, o a maggior istruzione del processo; da qui i procuratori, i fiscali, i notai, i testimoni, ec. Noi dunque essendoci proposti in questa prima sezione parlar delle persone, cominacrem da quella del giudice, e mano mano parleremo ancor delle altre.

Per ciò che a questo s'appartiene osserveremo nella presente Lezione quale sia il giudice ordinario, e quale il delegato, la competenza loro nel giudicare, e finalmente in che consista la diffe-

renza tra il giudice e l'arbitro.

Il giudice è quello il quale può portare su di una controversia sentenza diffinitiva. Egli, in forza del suo uffizio ha soltanto il diritto di conoscere lo stato della quistione, ed applicando la legge al fatto, giudicar sulla stessa; ciò che dicesi nozione della causa. Ma, oltre la nozione richiedesi ancora la giurisdizione per dare l'effetto a ciò che si è deciso, e questa giurisdizione non sempre è annessa alla qualità del giudice, il quale, avendo sempre la facoltà di giudicare su quelli che si presentano in giudizio, acciocchè tutto con ordine proceda nel giudicare, non sempre ha la piena giuridizione nel mandare ad essetto il giudicato. Questo dicasi in generale de' giudici; che se nell'ordine civile osserviamo che i giudici interpellano il Regio Procuratore e gli altri uffiziali, acciocchè questi in nome del Re la sentenza pronunziata mandino ad effetto, tutto il contrario avviene ne'giudizi Ecclesiastici, in cui l' Ordinario avendo piena giuridizione, emana la sentenza, ed egli stesso può fare in guisa che sia questa eseguita. Or la giuridizione può esser volontaria, e contenziosa; dicesi giuridizion volontaria quella che si esercita sopra coloro i quali spontaneamente hanno conchiuso un atto, e che richieggono intanto l'intervento del Giudice affinchè questo sia valido; dicesi poi giuridizione contenziosa quella, che ha luogo tra contendenti in un qualche giudizio, e che si esercita anche contro la volontà del soggetto; come avviene appunto in un giudizio, in cui uno essendo l'attore e l'altro il reo, la doppia parte della contraddizione non può essere egualmente vera, e quindi l'una di esse debb' esser contro la volontà di colui, il quale si è presentato in giudizio. Questa doppia giuridizione può aver luogo così nel giudice ordinario che nel giudice delegato; dicesi poi giudice ordinario colui il quale ha giuridizione in forza del suo stato, o uffizio, come quella del Sommo Pontefice, dell'Arcivescovo, del Vescovo ec.: è poi giudice delegato colui il quale riceve la giuridizione da chi ha l'ordinaria.

Giò posto, il giudice ordinario avendo la giuridizione in forza del suo uffizio, et jure proprio, non può perderla, nè vedersela ristretta se non per un giusto motivo, ed in seguito di un regolare processo, juris ordine servato; il che non avviene nel delegato, il quale avendola tutta dall'ordinario, può perderla o in tutto o in parte, a beneplacito di questo. Havvi anche un'altra distinzione tra l'uno e l'altro; che l'ordinario può ad altri delegare la sua giuridizione, laddove delegatus non potest delegare (1), a meno che non fosse il delegato Apostolico, il quale può commettere ad altri la sua giuridizione (2), ed il suo uffizio non cessa anche colla mor-

<sup>(1)</sup> L. a Divo Pio ff. de Re Judic.

te del Pontefice (1). Inoltre il giudice delegato non può eccedere i limiti del mandato (2), e quindi non può giudicare oltre le persone, e le cose le quali comprendonsi nel mandato (3), salvo se fossero cose tali, ed incidenti di tale natura che essendo inseparabilmente connessi col principale, non si potesse questo decidere senza decidere ancor di quelli. Che se si volesse ricusare il giudice delegato come sospetto, devesi ciò eseguire prima della contestazion della lite, a meno che il sospetto con fondati motivi non fosse insorto dopo essere stata la lite contestata (4), ed il motivo di sospensione deve presentarsi innanzi al delegante (5). Ottenuta poi la delegazione, e non essendovi alcun sospetto sulla qualità del rescritto, per esser questo esente da ogni vizio di sorrezione ed orrezione, allora il giudice delegato, non altrimenti che l'ordinario, può emettere la sua sentenza, dalla quale si può interporre appello presso il giudice superiore, avvertendo che dalla sentenza del Legato del Pontefice si appella presso di questo (6); che se il delegato del Pontefice avrà ad altri commessa la sua giurisdizione, bisognerà distinguere se tutta l'abbia commessa, o una porzione soltanto, giacchè nel primo caso si dovrà appellare presso il Pontesice, nel secondo appo il Legato (7). Finalmente, considerandosi sempre un sol tribunale quello del delegante e del delegato, dal Vicario del Vescovo non si appella a questo, ma al Metropolitano, e così degli altri (8).

Da ultimo, la delegazione può terminare in vari modi; e prima d'ogni altro per la morte del delegante, se la cosa è intiera, si res est integra (9); dicesi che la cosa intiera quando non ancora è cominciata la lite, per la quale erasi data la delegazione; cessa ancora la delegazione terminato l'affare per cui erasi essa data (10): più, quando la delegazione su per sospetto ricusata, e su ammessa la sospenzione (11); come anche per la rivocazion del mandato fatta da colui che lo commise (12); e finalmente allo spirar del tempo stabilito per la durata dello stesso mandato, a meno che i litiganti, per comun consenso, non l'abbian voluto prolungare (13). Si avverta ancora che molte delegazioni furono commesse a Vescovi dal Sacro Concilio di Trento, quando cioè i Vescovi procedono come delegati della Sede Apostolica; queste delegazioni non s'intendono commesse al Vicario del Vescovo in forza del mandato generale, nè si trasmettono al Capitolo, ed al

suo Vicario in sede vacante.

(3) Cap. Cum olim. 32. cod.

<sup>(1)</sup> Cap. 2. de Offic. Legat, in VI.

<sup>(6)</sup> Cap. ab arbitris 11. in VI. (5) Cap. si contra 4. eod. in VI. (7) Cap. super quaestiones 27 S. 2. - Cap. si delegatus 7. eod. in VI.-Cap. si duo 3. eod. in VI.

<sup>(8)</sup> L. 1. ff. Quis a quo appellat.

<sup>(10)</sup> Cap. in litteris 9. eod.

<sup>(12)</sup> Cap. Pastoralis 28. S. 2.

<sup>(2)</sup> Cap. Ex parte 13. h. t. (4) Cap. insinuante 25. eod.

<sup>(9)</sup> Cap. licet 30. h. t. (11) Cap. Judex 5. eod. in VI. (13) Cap. Quaerenti 26. eod.

Acciocchè poi il giudice possa legalmente e validamente portar sentenza, deve farlo nel foro competente, onde ebbe origine il titolo delle decretali de foro competenti, in cui la voce foro si prende non pel luogo nel quale si giudica, ma per lo stesso giudizio. Dicesi adunque foro competente il foro proprio, cioè quello in cui il giudice può esercitare la sua giurisdizione, e presso il quale può il reo esser chiamato innanzi ad un determinato giudice per esser giudicato, ed oltre la natura della causa, e la condizion delle persone (imperocchè alcune cause, e alcune persone richiedono un giudice peculiare, come altrove dicemmo), se ne annoverano volgarmente quattro, cioè il domicilio, il contratto, il delitto, ed il sito in cui la cosa rattrovasi. In primo luogo il domicilio può rendere alcuno soggetto alla giuridizione del giudice. il che per aversi si ricerca, giusta la legge Canonica, che in ciò segue le disposizioni del diritto Romano, e che alcuno sia nato in un luogo e vi abbia sempre dimorato, o lo spazio di dieci anni che alcuno abbia abitato in un determinato sito coll'animo di rimanervi (1). Il diritto civile in vigore si è in ciò allontanato dalle disposizioni dell'antico diritto romano collo stabilire che quello dovesse essere il domicilio di alcuno, ove avesse determinato il suo principale stabilimento coll'animo di rimanervi (2). Lo stesso dicasi del contratto e del delitto, imperocchè il luogo in cui alcuno fece il contratto fa sì che potesse quivi stesso esser chiamato in giudizio (3), quante volte però avesse apposto nel contratto la condizione di dover essere ivi citato, in opposto actor sequitur forum dei. Se è stato alcuno delinquente, tra perchè più facilmente si può provare il delitto nel luogo in cui fu commesso. e perchè possa giovar l'esempio della pena a coloro nella presenza dei quali su eseguito il delitto, può taluno divenir soggetto alla giuridizione di un giudice (4); sebbene per questi due motivi deesi attendere ancora alle consuetudini de' luoghi, ed al diritto convenuto tra le diverse nazioni. Finalmente il luogo, in cui la cosa sulla quale cade il giudizio è situata, costituisce il giudice proprio, e questa disposizione del diritto Romano (5) è stata pienamente adottata dal diritto Canonico: imperocchè considerandosi il beneficio come cosa appartenente ad un determinato luogo, le cause beneficiarie si discutono presso di quel Vescovo nella cui Diocesi trovasi il Beneficio (6). Sono questi i motivi principali, pe'quali un giudice può divenir competente per rapporto al reo; ma oltre di questi, altri ancora se ne noverano, e riduconsi a tre,

<sup>(1)</sup> Leg. 2. cod. de incolis lib. 10. - Leg. 7. cod. eod.

<sup>(2)</sup> Art. 107. LL. civ. (3) Leg. 19. S. 1. Leg. 20. et 45. S. de Judic. — Cap. 1. S. 3. de For. compet. in VI.

<sup>(4)</sup> L. 7. et 22. ff. de Accusat. - Cap. 14. de for. comp.

<sup>(5)</sup> Leg. 3. Cod. ubi in rem. actio cap. 3. de for. compet.
(6) Cap. 3. de Tempor. Ordinat. in VI.

cioè al privilegio pel quale alcun individuo, o corporazione vien esentata dalla giurisdizione dell'Ordinario (nel quale caso deve il giudizio portarsi o presso la Santa Sede, o presso quella persona a cui l'individuo o la corporazione sono soggetti (1); in secondo luogo alla causa incidente che si contiene nella principale; può allora il giudice che porta sentenza sul principale giudicare ancora dell'accessorio (2); e finalmente il consenso de'litiganti può fare in guisa che il giudice divenga proprio e competente, purchò quella persona a cui si acconsente sia veramente un giudice, non già un semplice uom privato (3); così i Chierici col consenso del Vescovo possono consentire e farsi giudicare da un alieno giudice Ecclesiastico, nel quale caso diventa costui giudice proprio,

e competente (4).

Or siccome la cognizion della causa può essere portata non solo presso la persona del giudice, ma bensì presso l'arbitro, a compimento della presente Lezione alcuna cosa diremo ancora di questo. Suole spesso avvenire che ad evitare lo strepito e la lunghezza del giudizio, le parti convengono di esporre le loro ragioni alla presenza di uno o più uomini prudenti, e col compromesso rimetter tutto al loro giudizio; in questo caso colui che giudica dicesi arbitro. Può dunque l'arbitro definirsi un giudice costituito da litiganti per decidere una controversia tra loro insorta, o che lo abbiano eletto per volontà propria, o per disposizione della legge; da qui sorge la distinzione di arbitro volontario, e necessario; essendo il primo colui che fu scelto da'litiganti per volontà propria, ed il secondo quello che fu scelto da'litiganti, ma per disposizione della legge. È poi massima la differenza che passa tra questa doppia specie di arbitri. Imperocchè l'arbitro necessario, sebben ritenga il nome di arbitro, perchè scelto per volontà de'litiganti, pure si considera come un vero giudice: egli emana sentenza che deve mandarsi in esecuzione, benchè si può dalla stessa appellare (5). Sono poi le parti obbligate a sceglier questi arbitri o quando sieno sospetti i giudici delegati, nel quale caso l'arbitro giudica sul motivo di sospezione (6), o quando i giudici non convengono se sieno state rivocate le lettere apostoliche, colle quali si dava loro il mandato di portar giudizio su di una causa (7).

Tutto al contrario avviene nell'arbitro volontario; esso non ha giuridizione, la sentenza dicesi arbitrio, o laudo laudum, e la esecuzione di questa dipende dal compromesso (8); dicesi poi

(2) Leg. 10. Cod. de Judic.

(6) L. 16. Cod. de Judic.

(7) Cap. 11. de Offic. et potest. deleg. in VI.

<sup>(1)</sup> Vedi Fagnano in cap. cum dilectus 8. de Relig. dom. n. 7.

<sup>(3)</sup> Leg. 1. c. 2. ff. de Judic. - Leg. 3. Cod. de Jurisdict.

<sup>(4)</sup> Cap. 18. de for. compet.
(5) L. 9. ff. Qui satisd. cogan. — Leg. 23. ff. de Appellat. cap. 11. de Offic. deleg. in VI.

<sup>(8)</sup> Paulus sentent. v. 5. - Log. 32. S. 5. ff. de Recept. qui arbitr.

compromesso quella convenzione in cui i litiganti promettono obbedire alla sentenza pronunziata dall'arbitro eletto. Questa promessa, sebbene obblighi in coscienza, specialmente quando è confermata col giuramento (1), ed obblighi ancora alla pena quando. come condizione, fu apposta al compromesso (2), pure nel foro esterno non ottiene per se stessa altra sanzione (3). Or non essendo l'arbitrio una vera sentenza, non si può propriamente dallo stesso appellare, sebbene, acciocchè ogni errore in esso si eviti. si suole trattar la causa di bel nuovo presso un uom prudente. e questo quasi appello, il quale dicesi reductio apud virum bonum, può interporsi tra lo spazio di dieci giorni da colui il quale sentesi gravato dal laudo (4); dippiù essendo l'arbitro privo di giuridizione, sebbene il suo avviso per se stesso non obblighi nel foro esterno oltre il compromesso, può il Magistrato, cognita causa, dare esecuzione alla sentenza di lui, qualora l'abbia co-

nosciuta così giusta da doversi osservare da' litiganti.

E questa è la ragione per la quale le leggi canoniche molte cose disposero sugli arbitri, potendo la loro sentenza obbligare non solo nel foro della coscienza, ed in vigor del compromesso, ma anche nel foro esterno per l'autorità del Magistrato. Esse dunque disposero che tutte le condizioni le quali debbono concorrere nella persona del giudice debbono bensi rinvenirsi in quella dell'arbitro, e quindi ne esclusero i servi, i pupilli, i furiosi, i mentecatti, i minori di anni venti, i laici, nelle cose spirituali, a meno che non giudicassero in unione de Chierici, e coll'autorità del Vescovo, oppure che fossero stati costituiti arbitri dal Sommo Pontefice, e finalmente gli scomunicati vitandi (5); non esclusero però i magistrati, i giudici ordinari o delegati, i libertini, gl'infami, e finalmente i figliuoli anche nelle cause de loro genitori (6). Dissero inoltre che avessero potuto essere eletti o in numero singolare, o in più numero (7), che avessero dovuto giudicare nel luogo, in cui si fece il compromesso (8), in giorno non festivo (9), nel tempo convenuto (10), alla presenza delle parti (11), sull'affare, o sugli affari in quistione (12), e che non avessero gli stessi arbitri potuto sceglierne degli altri, a meno che ciò non fosse sta-

(1) Cap, non fine 2. : (2) Cap. per tuas 9. h. t.

(3) Leg. 3. eod. de jurisdict. (4) Voet in pand. lib. 4. tit. 8. n. 25. (5) L. 9. ff. de Recept. arbitr. — L. 46. ff. cod. — L. ult. cod. de Recep. et arbitr. — Cap. 4. de Arbitr. — Cap. 8. de Arbitr. Cap. 9. cod.

(7) Cap. 1. de arbitris.

<sup>(6)</sup> L. 3. et 4. S. de recept. arbitr. qui arbitr. - Ulpianus in leg. 9. S. eod. — L. 7. ff. de Recept. arbitr. qui arbitr. — Can. 2. S. Cognitores c. 3. quaest. 7. — L. 6. ff. eod.

<sup>(1)</sup> Cap. 17. de abstris.
(8) Leg. 27. S. si arbitrer ff. de Recept. qui arbitr.
(9) Leg. 2. et 7. eod. et leg. 41. ff. de Recept. qui arbitr.
(10) Leg. 14. Leg. 30. Leg. 38. Leg. 35. ff. de Rec. qui arbitr.
(11) Leg. 32. S. Si quis ff. eod.

<sup>(12)</sup> Leg. 37. S. de Offic. ff. eod. Vol. IV.

to loro permesso da' litiganti (1). Seggiunsero ancora che sebbene fosse stato libero accettar l'uffizio di arbitro, pure ciò che fu prima volontario diviene dipoi necessario, potendo esser costretto l'arbitro a portar sentenza anche dal pubblico magistrato (2) . eccetto che non sieno sopraggiunti motivi valevoli a rinunziare, i quali sarebbero se i litiganti avessero infamato l'arbitro, oppure , se disprezzatolo , si fossero diretti ad un altro , se fosse insorta grave inimicizia tra l'arbitro ed alcuna delle parti, come anche il motivo di malattia, di pubblici affari, ed altra grave urgenza che non ammettesse alcuna dilazione (3). Finalmente disposero che il giudizio dell'arbitro potesse aver luogo soltanto nelle cause private, non già in quelle le quali interessano l'ordine pubblico, e che non dipendono quindi dalla volontà de' litiganti : tali cause sono quelle che risguardano la qualità de natali, matrimoni, le esenzioni, la restituzione in integrum, le criminali, ed in generale tutte le eause popolari e famose (4).

Le nostre leggi civili non riconoscono disferenza fra l'arbitro necessario, e volontario, ma per esse ogni arbitro è volontario. La sentenza dell'arbitro, ossia il laudo, non abbisogna di altra autorità del magistrato, quasicchè dovesse questi entrar di bel nuovo nel merito della causa, ma della sola omologazione, e finalmente dal laudo si può portare l'appello, a meno che le parti non vi abbiano rinunciato (5).

#### BBZRONB VER

#### PERSONE PRINCIPALI, ED ACCESSORIE NEL GIUDIZIO PARTICOLARE.

Oltre la persona del giudice, la quale ne giudizi Ecclesiastici si suol rappresentare o dal Vescovo, o dal suo Vicario Generale, altre persone intervengono nelle Curie, acciocchè il giudizio possa più regolarmente procedere, gli atti dei giudicati si possano autenticamente conservare, e la sentenza stessa sia legalmento pubblicata; da quì i Fiscali, i Cancellieri, ed i Cursori. Ed in quanto ai primi, sebbene l'intervento del Fiscale non sia sempre necessario negli atti i quali si spediscono dalla Curia, pure siccome nel diritto civile vi è il Fiscale il quale sta a savore della legge, e propone il suo avviso prima della sentenza diffinitiva, lo stesso si pratica nelle Curie bene ordinate, in cui o per la moltiplicità delle cause vi è stabilmente quest'uffizio, oppure si nomina un Fiscale ogni qualvolta interviene il bisogno di discutersi

(3) Vedi Ubero Praelect. ad pandect. lib. 4. tit. 8. n. 7.

(5) Art. 1996, 1079, 1081, 1082, 1086, delle LL, di Procedura civ.

<sup>(1)</sup> Cap. 13. de arbitr. Leg. 37. S. Quaesitum. (2) Leg. 3. S. 1. et Leg. 22. ff. eod.

<sup>(4)</sup> Leg. 37. S. Julianus de Recept. qui arbitr. recept. Leg. ult. cod. -Cap. penult. de in integr. restit. Cap. 5. de arbitris.

qualche causa d'importanza. Per ciò che risguarda i Cancellieri, sono questi coloro a quali si appartiene conservare le sentenze emesse dalla Curia, e rilasciarne le autentiche spedizioni; furono ancor detti da' canoni Maestri d'Atti, ed anche notai. Il loro uso è nella Chiesa antichissimo, tanto abbiamo dagli atti di tutti i Concill Generali, ed i Capitolari comandarono che ciascun Vescovo, o Abate, o grande del Regno avesse il suo notaro : ut unusquisque Episcopus et Abbas, et singuli comites suum notarium habeant (1); anzi il Concilio di Trento ordinò che ad evitare ogni danno che avesse potuto accadere per l'imperizia, o per la malizia de' notari, il Vescovo avesse il diritto di esaminarli e sospenderli in caso di abuso; possit Episcopus quoscumque notarios, etiamsi apostolica, imperiali, aut regia auctoritate creati fuerint, etiam tamquam delegatus Sedis Apostolicae, examinatione adhibita, eorum sufficientiam scrutari, illisque non idoneis repertis, aut quandocumque in officio delinquentibus, officii ejus in negotiis, litibus, et causis ecclesiasticis, ac spiritualibus exercendis usum, perpetuo aut ad tempus, prohibere, neque corum appellatio interdictionem ordinarii suspendat (2). Ora però il Vescovo sceglie tra'I numero dei Chierici questo uffiziale, ed ogni Curia ha il suo Cancelliere, o Mastro d'Atti, o Notaro. Finalmente in ogni Curia havvi ancora il Cursore, detto altrimenti nunzio, bajulo, e serviente; il suo uffizio è quello di citare coloro che debbonsi presentare alla Curia, ed intimare tutti gli atti, i quali emanano da questa : un tempo godevano anch'essi il privilegio del foro Ecclesiastico. Questo in generale per la istituzione di ogni Curia Ecclesiastica: ma facendoci più da vicino ad osservare il giudizio in particolare, vedremo che altre persone si presentano alla nostra considerazione, delle quali alcune sono persone necessarie, cioè l'attore ed il reo, altre sono accessorie, come il procuratore ed i testimoni; di tutte queste persone ordinatamente parleremo.

L'attore è quello che alcuna cosa domanda in giudizio. L'azione fu da Giustiniano definita (3): Jus persequendi in judicio quod sibi debetur; non tutti però possono farla da attori, e la legge canonica molti ne escluse. Essa volle che i fanciulli, i furiosi, i mentecatti non avessero potuto stare in giudizio, ma che le loro veci fossero state surragate da tutori e curatori (4); che i pupilli non potessero agire senza l'autorità del tutore (3), i minori di anni 25, senza quella del curatore (6); anche nelle cause spirituali allorchè il minore è impubere (7); che il figlio di famiglia, volendo

<sup>(1)</sup> Apud Balut. Cap. tom. 1. Lib. 6. cap. 256.

<sup>(2)</sup> De Reform. cap. 10. sess. 22. (3) Tit. 6. lib. 4. Instit. in princ.

<sup>(4)</sup> L. gerere 1. ff. de admin. et peric. tut. — L. his qui 12. S. ult. ff. de tutor. et curat. — L. curatores Cod. de curat. furios.

<sup>(5)</sup> Leg. si cum essent 1. Cod. qui person. legit. stant in jud. hab.
(6) L. clarum 4. Cod. de auct. praest.
(7) Cap. ult. de judic. in VI.

agire contro il padre avesse avuto bisogno dell'autorità del Magistrato (1), e volendo agire contro un estranco, di quella del padre; a meno però che il figlio di famiglia non fosse stato sciolto dalla patria potestà, o se si fosse trattato di una causa spirituale, o del peculio Castrense, e quasi castrense (2), o se il padre si fosse trovato in lontani paesi, e l'attenderlo sarebbe stato un bericolo (3); in tutti questi casi può il figlio di famiglia stare in giudizio anche senza il permesso del padre. I Regolari peppur possono stare in giudizio senza la licenza del loro superiore; e per ciò che si appartiene agli scomunicati, la legge dispose che lo scomunicato, chiamato in giudizio, avesse potuto difendersi, essendo la difesa di diritto di natura, ma volendo far da attore, se scomunicato vitando gli fosse stato vietato, se poi scomunicato non vitando, avesse potuto stare in giudizio, a meno che non ne fosse stato respinto dal reo colla eccezione di scomunica, exceptione excommunicationis (4). Nè soltanto per rapporto all' attore dec attendersi che sia persona abile a poter comparire in giudizio, ma ancora che presenti le scritture enunziate nella sua istanza ed a sue spese, così perchè all'attore incumbe il dovere di-provar la sua assertiva , onde il trito proverbio che actore non probante , reus absolvitur, come perchè il reo, istruito della verità possa deliberare se debba proseguire la lite, o cedere alle opposte ragioni (5). Questo però deve intendersi di quella produzione di scrittura che si fa nella introduzione della causa ad deliberandum, cioè affinchè il reo deliberi se voglia o no cedere al giudizio,; le altre poi si possono produrre mano mano nel corso del giudizio. Finalmente deve obbligarsi al pagamento delle spese nel caso che soccomba nel giudizio, dovendo esse andar sempre a carico dei temerari litiganti; quest'obbligo dee farsi sui beni propri, ed in mancanza di essi, deesi dar malleveria da altri; il che non potendosi anche ottenere, devesi l'attore obbligar con giuramento allo sborso di dette spese.

La seconda persona necessaria in qualunque giudizio è per appunto il reo, pel quale s'intende quella persona che è dall'attore chiamata in giudizio. Or siccome diverse ragioni ed azioni competono all'attore per sostenere le sue pretenzioni , così può il reo opporvisi con altre ragioni ed eccezioni che gli competono. In quanto alle ragioni sono queste moltiplici e variar possono secondo la natura della causa. Per ciò che risguarda le eccezioni, alcu-

<sup>(1)</sup> L. generaliter 13. ff. de in ius vocand.

<sup>(2)</sup> L. miles 4. S. actionem 1. ff. de castrens. pec. - L. verba 1. S. ult. et L. seq. ff. de S. C. Maced.

L. si longius 18. S. si filius familias 1. If. de iudic.
 Cap. intellexerimus 7, de iudic. eap. a nobis 2. cap. exceptionem 12, de except. cap. derernimus 8. de sent. excom. in VI.

<sup>(5)</sup> Leg. 5. et ult. Cod. de Edendo. De Rosa in praxi part. 1. Cap. 1. p. 208. n. 28.

ne di queste sono dilatorie, altre perentorie; le prime differiscono ad altro tempo, e con altre condizioni la causa, differunt causam, le seconde annullano affatto il giudizio, perimunt causam; quelle debbon prodursi prima della contestazion della lite, o appena contestata; queste si possono opporre anche dopo la contestazion della lite. Le dilatorie sono le seguenti, quando cioè il Procuratore è falso ed illegittimo; e ciò per mancanza di mandato, potendosi però sempre togliere tale eccezione per la sopravvenienza dello stesso mandato di procura, e quando il giudice è incompetente, nel quale caso il giudizio è nullo, e deve portarsi innanzi a colui, il quale ha diritto di giudicare. In quanto poi alle eccezioni perentorie, esse sono quelle eccezioni che si dicono solutionis, compensationis, transactionis, novae conventionis, rei judicatae, praescriptionis, pecuniae non numeratae, rei non traditae; in forza di queste eccezioni, provatosi appena essersi fatta la soluzione, la compensazione, la transazione, la nuova convenzione, avere un giudicato favorevole, aver prescritto, non aver ricevuto il denaro, o la cosa in quistione, non potrà essere il reo ulteriormente molestato, ed è perciò che tali eccezioni diconsi perentorie, perchè terminano per loro stesse il giudizio. E lo stesso dicasi nel caso che al reo convenuto fosse stato imputato qualche delitto; imperocchè le scritture, i prodotti testimoni, gli antecedenti e conseguenti dimostrati a favor di sua innocenza, sono tante eccezioni, le quali perimunt causam et judicium.

Ma oltre le persone necessarie in ciascun giudizio, che abbiamo fin qui divisate, cioè l'attore ed il reo, sonovi ancora altre le quali diconsi accessorie, cioè i procuratori ed i testimoni. Il procuratore vien definito da Ulpiano: qui aliena negotia mandato domini administrat ; giacchè , potendosi agire in giudizio o per sè stesso, o per altrui opera, in questo secondo caso si dice rettamente procuratore colui, il quale tratta gli altrui affari per mandato del principale : questa è la definizione propria del procuratore estragiudiziale; che se il mandato risguarda soltanto il giudizio, in questo caso a maggior distinzione appellasi procuratore giudiziale. Più, dicesi procurator generale colui che è deputato a trattare tutti gli affari del suo mandante, in opposto chiamasi speciale; a questi procuratori riduconsi ancora i Sindaci delle Comuni, i quali debbonsi nominare e costituire tra perchè, essendo queste corporazioni morali, non possono per loro stesse agire, e perchè essendo i pareri tra gli uomini per lo più difformi debbon tutti consentire nella volontà di un solo, acciocchè siano ben diretti gli affari. Costituito appena il procuratore può egli operar tutto quello che potrebbe fare il principale, eccetto quelle cose le quali sono state riservate nel mandato generale, o che debbonsi aver per riservate (1). Imperocchè, essendo il procuratore un

<sup>(1)</sup> Cap. de Procurat. in VI.

semplice amministratore, anche senza speciale riserva, non può però alienare la cosa amministrata, a meno che non fossero quei frutti che facilmente si possono corrompere (1); ed essendo la donazione anche una specie di alienazione, non può neppur donare la cosa che amministra (2). È vietato altresi al Procuratore senza speciale mandato venire a transazione, la quale è una specie di alienazione; e poichè al Procuratore è vietato l'alienare la cosa che amministra senza l'autorizzazione del mandante, così del pari gli è vietato di transigere senza autorizzazione espressa, e per iscritto, pel dippiù può far tutte quelle cose che cedono all'utile o alla necessità del mandante (3), e , purchè non abbia ecceduto i limiti del mandato, si deve aver per rato ciò che ha fatto, o che giovi, o che sia di nocumento al mandante (4). Ciò posto, varie disposizioni emanarono le leggi canoniche, le quali risguardano i procuratori, e prima di ogni altro stabilirono quali persone avessero potuto esercitar quest'uffizio, in quali cause, e finalmente per quali motivi dovesse cessar la procura.

Prima d'ogni altro, tutte quelle persone possono far da procuratori che non sono escluse dalla legge. Diconsi poi dalla legge esclusi gli scomunicati (5), i quali, anche chiamati in giudizio, non possono rispondere per loro stessi , ma abbisognano dell'altrui opera (6), i minori di anni venticinque (7), gl'infami (8), le donne (9), i soldati (10), i potenti, i quali nel gludizio potrebbero facilmente opprimere i deboli (11), un reo accusato di grave delitto prima di esser dichiarato innocente (12), colui che deve allontanarsi per servire allo Stato (13), il monaco, a meno che colla licenza del suo superiore non agisca pel monastero (14), il Vescovo ed i Sacerdoti (15), e generalmente tutti i Chierici appo i giudici secolari, a meno che non si trattasse in causa propria, o della Chiesa, o a favore dei poveri ed infelici (16). Il procuratore si può costituire in ogni sorta di cause o secolari, o Ecclesiastiche (17), anche nelle cause criminali, nelle quali però, facendo il fisco da accusatore , non si può stabilire il procuratore se non so pei soli danni ed interessi (18), e la procura deve darsi in iscrit-

(2) Leg. 28. S. ult. de pactis.

(4) Cap. 1. de Procurat.

(6) Cap. 7. de Judic.

<sup>(1)</sup> Leg. 63. ff. de Procurat.

<sup>(3)</sup> Leg. 9. S. 4. de acquir. dom.

<sup>(5)</sup> Cap. 43. S. Credentes de hacret. (7) Cap. 1. S. ult. de Procurat. in VI.

<sup>(8)</sup> Can. 1. et 2. cap. 3. quaest. 7. (9) Leg. 18. et 21. Cod. de Procurat.

<sup>(10)</sup> Leg. 8. S. Veterani ff. de procurat. Leg. 7. Cod. cod. (11) L. 1. et tot. tit. Codicis De sic. potent. patroc. litig. praest. (12) Leg. 6. Cod. de Proc. (13) Log. 8, S. Procurat.

<sup>(14)</sup> Can. 35. cap. 49. quaest. 4.
(15) Can. 3. cap. 5. q. 2. cap. 3. et 4. ne cleric, vel monach.
(16) Cap. 1. et ult. de Postul, cap. 2. et 4. ne cleric, vel monach.

<sup>(17)</sup> Cup. 2. de Integr. restit. 18, Cap. 5. de Procurat. Cup. 16. de Accusat.

to (1). Termina finalmente l'ufficio di procuratore pel mutuo consenso (2), per la morte del mandante, quando dal successore ne fosse stato un altro costituito (3), per la morte del mandatario, perchè il mandato non si trasferisce agli eredi (4), e finalmente se il mandante voglia egli stesso trattar la sua lite (5).

Resta in ultimo a parlar dei testimoni, i quali sono ancora considerati come accessori nei giudizi, e sotto questo nome vengono designati coloro i quali conoscono, e proferiscono quella verità, che è necessaria a sapersi per la retta decision di una causa. Dalla quale definizione chiaramente rilevasi che non possono per legge di natura esser testimoni quelli i quali non possono conoscere la verità, o perchè sono privi dell'uso di ragione, come i fanciulli, i pazzi, i mentecatti, o perchè non potevano nè vedere, nè ascoltare quello che nel giudizio cade in quistione. Sono poi per legge positiva sospetti testimoni tutti coloro i quali, sebenen potessero conoscere il vero, sono però di tale condizione che lasciandosi facilmente corrompere dal timore, o dall'amore, o dall'odio, o dal denaro, o da altra qualsiasi passione, non possono perciò legalmente deporre in giudizio. Tutti questi motivi di sospezione sono enunciati nei due seguenti versetti:

Conditio, sexus, aetas, discretio, fama, Et fortuna, fides; in testibus ista requires.

Adunque per motivo della condizione sono esclusi dal far testimonianza i parenti, gli affini, i famigliari, ed i socii di coloro i quali sono in giudizio (6); si eccettuano però le sole cause di matrimonio, nelle quali si ammettono le testimonianze dei consanguinei per provare se vi esista l'impedimento dirimente (7). La ragiono del sesso impedisce ancora che le donne possano portar testimonianza in alcune cause, como nelle testamentarie. Lo stesso dicasi dell'età, per la quale i fanciulli non possono far da testimoni, o sebbene per le leggeRomane (8) anche il giovane, che non avesso oltrepassato il ventesimo anno dell'età sua, fosse stato escluso per le cause capitali, ora però si lascia alla prudenza del Magistrato, che anche interrogando il fanciullo, o il giovanetto, possa tirar partito dalle loro deposizioni per lo scuoprimento della verità, come un principio di pruova. La discrezione significa che alcune persone non possono esser testimoni o a favore, o contro alcune altre. Così il liberto contro il suo padrone (9), il nemico contro il suo nemico (10), l'eretico ed il giudeo contro il Cristia-

<sup>(1)</sup> Cap. 1. de Procurat.
(2) Leg. 24. de Procurat.
(3) Cap. 1. et ult. ne sed vacant. Leg. 23. de Procurat.

<sup>(4)</sup> Leg. 27. S. Morte ff. Mandat. (5) Cap. 8. de Procurat. in VI. (6) Tit. ff. de testibus.

 <sup>(7)</sup> C1p. videtur qui matrim. accus. poss.
 (8) L. 10. ff. de testibus.
 (9) Leg. 4. Cod. de testib.
 (10) L. 1. ff. eod.

no (1), il laico contro il Cherico (2), la donna contro il marito, ed a vicenda, il tutore contro il pupillo, el'avvocato contro il clientc , per comune sentenza dei dottori. Al contrario il domestico non può far testimonianza a favore del suo padrone (3), i giudici, gli assessori e gli arbitri in quelle cause nelle quali giudicarono e preser parte (4), e finalmente nessuno in causa propria può far da testimone in favore di se stesso (5). Il difetto di fama consiste nell'esser taluno infame (6), e però non può esser testimone; ciò che deve intendersi non sol di colui che fosse stato condannato per un pubblico delitto, ma anche di colui che trovasi per lo stesso nelle prigioni ; e la infamia, di cui teniam parola si estende ancora a quelli che furono convinti di aver ricevuto denaro per fare o non fare la testimonianza (7), ed a coloro eziandio i quali, non chiamati dal giudice, spontaneamente si presentarono a far da testimoni (8). Il motivo della fortuna, ossia della povertà del testimone, potendo far credere di essere stato facilmente subornato, rende costui sospetto in faccia al giudice, e quindi si lascia alla sua prudenza farne quel conto che si conviene. Finalmente la fede nei testimoni consiste nel ponderar bene la loro deposizione, di maniera che, trovandosi tergiversazioni e ripugnanze, si abbia per nulla, o almeno per sospetta; e perciò è necessario che prima si avvertano sulla necessità di dire il vero, che si faccian confermare col giuramento le loro deposizioni (9), e che tutto si scriva cogl' incidenti, e con le circostanze che abbiano potuto il fatto stesso accompagnare.

Quando dunque il testimone trovasi fornito di tutte le qualità richieste dalla legge naturale e positiva, e che abbia potuto e voluto dire il vero ; allora devesi nel giudizio prestar fede alla sua deposizione, nè vale alcuna eccezione che volesse addursi in contrario, perchè giudicasi allora il testimone come idoneo, il quale per aliquam exceptionem non repellitur, quia quilibet praesumitur idoneus, nisi probetur non idoneus (10), intorno a questi testimoni idonei si può stabilire per regola generale non bastarne un solo per aversi la pruova piena e perfetta ; è ciò conforme al prescritto dalla legge divina ed umana; imperocchè leggesi nella Scrittura (11): in ore duorum vel trium stabit omne verbum; ed altrove (12): ad unius testimonium nullus condemnabitur; e la legge canonica e civile (13): nec unius testimonium ad condemnationem sufficiat alicujus; ed altrove (14): nulla est causa, quae unius te-

<sup>(1)</sup> L. 21. Cod. cod. (2) Cap. de caetero de testib. (3) L. 24. ff. eod. (5) L. 20 ff.de testibus. (4) L. 6. C. de postulando. (6) L. 5. ff. de testib. (8) Can. illi caus. V. q. 3. (7) L. 1. ff. eod.

<sup>(9)</sup> Cap. tuis question, de testib. (10) Gloss, ad cap. 1. de testib, verb. idem.

<sup>(11)</sup> Deuteron. XIX. 13. (12) Num. XXXV. 30.

<sup>(13)</sup> Cap. X. de testib. (15) Cap. AAIII. end. tit.

stimonio, quamvis legitimo, terminetur; e finalmente la legge (1); manifeste sancimus, ut unius omnino testis responsio non audiatur, etiamsi praeclarae curiae honore praefulgeat. Or so un solo non basta, si richiedono adunque almen due testimoni per somministrare una pruova perfetta; ubi numerus testium non adjicitur, dice Ulpiano (2), etiam duo sufficient; pluralis enim elocutio duorum numero contenta est; e coerentemente a questi principi si è espresso parimenti il diritto Canonico (3). Si avverta però che onde due testimoni bastar possano a dar pruova sufficiente e piena nel giudizio, debbono essi esser contesti, cioè debbon concordare in cinque circostanze assegnate dai Dottori presso il Pellegrino, (4) che si comprendono nel seguente versetto:

Res , persona , locus , gradus , haec sunt consona , tempus ,

Adunque se uno depone di una cosa, di un luogo, di una persona , di un grado ( se si tratti di consanguinità , o di affinità ) di un tempo, e l'altro altrimenti depone, si dicono tra loro discordi, anzi contrarl e non provano. Questo però deve intendersi se discordino nella sostanza, non già negli accidenti; imperocchè se i testimoni , avverte il Gentile (5) , dicono la stessa cosa ma in diverso modo, o uno depone il giorno, e l'altro l'ora dello stesso giorno, o uno dice la cosa, l'altro il luogo particolare della cosa, o la variazione sia circa l'ora ossia tempo breve, o se uno dica il tempo certo, e l'altro dica di non ben ricordarsi, sempre si dicono contesti. Ciò valga per regola generale, in forza della quale possiam conchiudere che un sol testimone non basti a somministrarci una pruova piena e perfetta, ma che sieno necessarl almeno due : sonovi però delle poche eccezioni. In primo luogo a provar la consuetudine sono necessarl molti testimoni, e non meno di dieci, trattandosi di provare quod nunquam satis multis testibus probari posse videtur, ut puta de consueludine, quam diuturnus, tacitusque populi consensus praeter iuris ordinarii rationem induxerit (6). In secondo luogo anche un solo testimonio, per sentimento dei Dottori (7), può bastare nelle cause piccole, o di poco pregiudizio, le quali si sogliono trattare sommariamente. Finalmente, accioeché il giudice non gravasse di troppe spese le parti, non deve chiamare in giudizio un numero maggiore di quaranta testimoni (8), o ricusandosi alcun testimone di presentarsi, può costringerlo colla scomunica, se secolare, e colla sospensione, ed anche colla deposizione se chierico (9); a meno che non siasi

(2) L. 12. ff. de testib. (4) Praz. Crim. P. 4. sect. 4. n.º 38.

(5) Geor. prat. p. 1. 3. c. 5. (6) Fabro in Cod. lib. 4. tit. 15. definit. 6.

(8) Cap. cum causa 42. de Test.

(9) Cap. in nomine 2. eod.

<sup>(1)</sup> L. 9. Cap. de testib. (3) Cap. 6. de testib.

<sup>(7)</sup> Presso il Farinacio q. 63. cap. 1. n. 30.

giurato non voler giammai fare testimonianza (1), oppure che si trattasse di alcuna cosa udita in confessione (2); che anzi il testimone che ha deposto in un giudizio può di nuovo esser chiamato a deporre nello stesso giudizio, e tra le medesime persone, sebbene la testimonianza data nel giudizio sommario niente prova nel giudizio ordinario, e perciò devesi in tal caso chiamar di nuovo il testimone, e fargli ripetere la deposizione (3). Si lascia poi alla prudenza del giudice in materia così difficile portare sulla qualità de testimoni, e sul peso che dee darsi alle loro deposizioni quel giusto giudizio che si conviene; et ideo, avverte il Cardinal de Luca (4), in hujusmodi quaestionibus litigantes Deum rogare debent, ut eis det judicem rectum, et judiciosum.

# BEZZONE VIII.

## MODO D'INIZIARE IL GIUDIZIO.

L' ordine giudiziario, di cui ci eravamo proposti di tener parola in questa prima parte, non dovea risguardar soltanto la giurisdizione e la procedura Ecclesiastica, e nemmeno le sole persone così necessarie come accessorie che intervenir debbono in ogni regolare giudizio, ma dovea puranche prestare delle sicure norme di procedimento, acciocchè le discussioni fossero così disposte con ordine da non risultarne alcuna confusione, e così si giugnesse al nobile fine che dee proporsi ogni umana giustizia di rendere cioè a ciascuno ciò che gli spetta. Quest'ordine, mercè del quale tutto è coerentemente disposto nel giudizio, dicesi processo, il quale può definirsi : esser l'ordinata composizione delle cose disposte in modo da conoscersi la verità, e rendersi a ciascuno ciò che gli spetta. Quest' ordine, ossia processo giudiziario, non dee regolarsi dal solo capriccio, e dalla volontà esclusiva del magistrato, ma tutte le formalità sono state regolate dalla legge, e gl'incidenti preveduti. Or sebbene moltissime cose dai Canonisti sieno state dette al proposito, le quali, perchè molto sottili, mal si confanno con una istituzione, e perchè non essendo più in uso, ad altro non servirebbero che a destar confusione, noi seguendo sempre il nostro metodo di chiarezza, col quale siamo stati soliti di tor via il superfluo, ed attenerci al necessario, divideremo in quattro lezioni tutta questa materia, e diremo sul modo d'iniziare un giudizio, sul modo di discutere, sul modo di giudicare, e finalmente su quello di appellare. Cominciamo dal primo.

Il giudizio comincia colla citazione, la quale non è altro se non che quell'atto notificato da una persona legale, in forza del quale

<sup>(1)</sup> Cap. cum a nobis 28. eod.(2) Cap. 12. de Poenit. et Remis.

<sup>(3)</sup> Cap. pervenit. 4. de Test. cogend. — Cap. Forus de V. S. (4) De indi. disc. 32. n. 78.

un individuo è chiamato innanzi al giudice onde si pronunzi sulla domanda che ivi è esposta. Essa serve soltanto a significare che la parte citata a comparire è stata avvertita e messa nel caso di potersi difendere ; laonde è inutile allorchè tutte le parti si presentano volontariamente per essere giudicate; in questo caso il giudizio prende piuttosto il nome di arbitramento. Trattandosi di delitti Ecclesiastici, da doversi punire, il giudice Ecclesiastico per mezzo del cursore farà chiamare la parte in giudizio; che se alcuna lite insorga tra privati , o in altro genere di pertinenza della Curia , si eseguira la citazione ad istanza dell'attore, per mezzo del Cursore (1). Or questa citazione può esser doppia, semplice cioè e perentoria ; dicesi semplice la citazione , quando la parte convenuta non diventa contumaciale se non sieno scorsi tre termini, ciascuno dei quali costa di dieci giorni (2); dicesi poi perentoria, o altrimenti citazione a breve termine quando, costituito un sol termine ristretto, sarà dichiarata contumace la parte non presentatasi in giudizio (3). È qui da avvertirsi che nel termine non è da computarsi il giorno dell'atto, dies a quo, giusta l'antico assioma : dies termini non computantur in termino (4); al contrario l'ultimo giorno del termino dies ad quem vi è intieramente compreso, e perciò, durante tal giorno intiero, si può adempire a ciò cui taluno era ob bligato; i termini poi semplici si possono dal giudice prorogare q uando essi sono insufficienti; e ciò a dimanda di una parte; pur chè la parte lo domandi prima della sentenza (5).

Varie sono poi le condizioni, le quali debbonsi osservare fodelmente in ciascuna citazione. È necessario in primo luogo che sia specificata la data ove si faccia menzione del giorno, mese, ed anno, in cui fu fatta, a fin di assicurarsi in giudizio se sia state osservato il termine a comparire, e per fissare il giorno, dopo del qualo la parte citata è costituita in mora. Deve dippiù indicarsi il nome dell'attore e del reo, così perchè questi conesca se il primo sia persona capace di stare in giudizio, come per render certo il convenuto di esser egli propriamente colui che vien chiamato in giudizio. Anche il nome del cursore dev'essere specificato, perchè la legge non presta fede alla citaziono, se non quando essa venga fatta pel ministero del competente pubblico uffizialo. Inoltre deve esprimersi il nome del giudico, che il convenuto dee conoscere per adempire alla obbligazione impostagli dalla citazione di comparire innanzi a lui, e per esaminare se sia

É proibito il ministero degli Uscieri, o de' Regi Notari per intimare, e notificare Carte appartenenti alla Curia Vescovile, come trovasi stabilito dalle diverse Circolari del Ministero di Grazia, e Giustizia in forza della legge organica de' 29 Maggio 1817.

<sup>(2) 1. 69.</sup> ff. de Judic. Novell. 112. cap. 3. (3) 1. 70. et 72. ff. de Judic. (4) Bard

<sup>(4)</sup> Barbosa assiom. 11. (5 Cap. cum olim. 7. De dol. et contum. Clement. 1. de Judic.

il giudice competente, e se abbia motivi di ricusa contro di lui. Dippiù deve la citazione contenere l'esposizione sommaria, cioè la niù breve e succinta, dell'oggetto e delle ragioni della domanda , o altrimenti della condanna che taluno siasi proposto di ottenere contro un altro ; poichè se il convenuto deve preparare le ragioni di sua difesa, è necessario di fargli conoscere sommariamente la legge, la convenzione, o il fatto, in virtù del quale siasi presentato il reclamo. Finalmente deve nella citazione significarsi l'indicazione del giorno e dell'ora della comparsa coll'enunziarsi ancora i termini legali, acciocchè il convenuto non vada soggetto ad inutili andirivieni. Sono queste le formalità intrinscehe le quali risguardano la sostanza dell' atto, riconosciute dalle leggi civili e canoniche. Sonovi altre formalità che diconsi estrinseche, le quali consistono nel formar l'atto su carta bollata , e nello spazio di tre giorni dal di della sua data , farlo munire di registro sull'originale; queste formalità sono volute dalla legge civile, contentandosi peraltro la legge canonica di ritenere all' oggetto il suo antico sistema.

La citazione deve dirigersi al reo convenuto : che se è presente gli si consegna personalmente; in opposto si lascia in sua casa. Avendo egli diversi domicill, si consegnerà in quel luogo ov'è solito dimorare ; e non avendo stabile domicilio, nè sapendosi ove trovarlo, devesi rilasciare la citazione al sindaco o all'aggiunto del comune, oppure affiggerla alla porta della Chiesa. Che, se il reo si trovasse assente, la citazione si spedirà nel luogo in cui trovasi, colla licenza del giudice che avrà giurisdizione in quel luogo. Vari poi sono gli effetti i quali risultano dalla citaziono; imperecchè in forza della stessa, il giudice acquista giurisdiziono per decidere nella lite (1), la prescrizione s'interrompe (2) , la cosa dicesi litigiosa (3), e sara sempre un attentato qualunque innovazione sulla cosa stessa, che potrà essere rivocata dall'autorità del giudice (4).

Fattasi la citazione, un doppio effetto può risultarne, cioè o che il reo non comparisca in giudizio, oppure che v'intervenga: osserviamo quale sia la procedura nell'uno e nell'altro caso. Se l'una delle parti non comparisce in giudizio dopo scorso il termine definito nella citazione, si dirà contumace, a meno che nel tempo opportuno non abbia fatto conoscere il motivo di sua mancanza nel giudizio; che, se contumace sarà l'attore, il giudice potrà procedere nella causa ed emanare la sentenza definitiva col rigettar la domanda, e condannare l'attore alle spese del giudizio (5) : ma se il reo sarà contumace, l'attore avrà quello che domanda, quando però le sue conclusioni si trovino giuste e provate; in op-

<sup>(1)</sup> Si quis 7. ff. de Judic. (3) Anth. Litigiosa C. de Litigior. (5) Cap. Causam 3. in VI.

<sup>(2)</sup> L. Sicut 3. C. de praescript. (4) Faber Cod. liter. 1. tit. 10.

posto il giudice assegnerà un termine acciocchè l'attore documenti le sue ragioni : il che eseguito, sarà messo in possesso della cosa in controversia, lasciandosi al reo il diritto di sperimentar le sue ragioni in grado di opposizione (1); dal che siegue che il giudice. trattandosi di condannare il reo in contumacia, dee supplire nell'interesse della legge a tutt'i mezzi, che il convenuto avrebbe potuto egli stesso far valere se si fosse presentato. Or la sentenza , benchè pronunziata in contumacia , deve pur nondimeno riputarsi vera sentenza come avente tutti gli effetti di una sentenza resa in contraddizion delle parti, in guisa che, ove non venga impugnata nel corso dei fatali, e con legali rimedi, acquista la forza di cosa giudicata. Frattanto, siccome si può sospettare che il contumace non sia comparso, o perchè avesse ignorato la citazione, o perchè fosse stato distolto da qualche impedimento legittimo di malattia grave , o altro , si è voluto sospendere l'esecuzione della sentenza, e si è voluto concedere alla parte condannata in contumacia lo spazio di otto giorni dall'intimazione fattale per produrre le sue ragioni ; ben inteso però, che l'opponente il quale si lascia la seconda volta giudicare in contumacia. non è più ammesso a formar nuova opposizione. Tutto ciò che abbiam detto fin qui della contumacia, deve intendersi di quei giudizi i quali si fanno tra due parti contendenti innanzi al giudice Ecclesiastico; trattandosi poi di quei giudizi ne'quali il giudice procede ex officio contro alcun delinquente, può anche per via di censure costringere al giudizio il contumace (2); il che ha luogo specialmente quando non abbia giurisdizione in modo da poterlo obbligare coll'azion reale , o personale (3).

Il secondo effetto che può risultare dalla citazione è che la parte convenuta si presenti in giudizio coll'animo di sostener le sue ragioni , e questo dicesi contestazion della lite , siccliè , provocatasi la lite per mezzo della citazione, si mandi ad effetto per mezzo della contestazione. Or da quest'atto vari effetti risultano; imperocchè, contestata la lite, tutti diventano possessori di mala fede (4), i procuratori acquistano il diritto di poter comparire fino alla sentenza diffinitiva (5), e s'intende interrotta ogni prescrizione in contrario (6). Una volta, contestatasi la lite, davasi luogo al giuramento, col quale l'attore assicurava di non aver promosso il giudizio coll'animo di nuocere ad altri, ed il reo giurava che non per animo di litigare, ma per la creduta giustizia della sua causa egli perseverava nel giudizio; e se i litiganti ricusavano di giurare, l'attore perdeva la sua azione, ed il reo avevasi

Cap. prout nobis 4, h.t.
 Cap. Tuae fraternitatis 3. Ut lite non contestatu.

<sup>(3)</sup> Trident. sess. XXV. cap. 3. (4) 1. Etsi 25. ff. de heredit. petit.

<sup>(5) 1.</sup> Procuratoribus 22. C. de Procurat.

<sup>(6) 1.</sup> Nec bona 10. C. de praescript. long. temp.

per confesso: questo giuramento dicevasi juramentum calumniae (1); ma oltre di questo eravi ancora il juramentum malitiae (2), pel quale in ciascun atto del giudizio davasi dalla parte il ginramento per attestare esser l'atto veridico e non falso. Niun dubbio vi è, che il potere ecclesiastico non meno che il laicale. debba alcune volte ricorrere alla santità del giuramento, ma a tutta ragione attualmente dall' uno e dall' altro potere non si ricorre tanto spesso a quest' atto così solenne se non quando l'uopo il richiede, e mancano altre pruove per assicurarsi della verità. Contestata la lite, incumbe a ciascuna parte provare i fatti che asserisce: su di che sono da osservarsi due cose, cioè i loro caratteri, e la maniera di proporli. In quanto a'loro caratteri debbono i fatti essere ammissibili, cioè pertinenti, concludenti, positivi e precisi. I fatti sono pertinenti allorguando hanno rapporto alla causa; concludenti, quando la loro esistenza può condurre alla decisione, altrimenti ad altro non servirebbero, che a prolungare la lite, onde ha avuto origine la massima: frustra probatur, quod probatum non relevat (3); sono poi positivi, o affermativi i fatti quando abbiano potuto realmente succedere, e negativi quando una delle parti sostiene non essere avvenuti: su di che è da riflettersi che la pruova di un fatto negativo per sè stesso è impossibile, a meno che non contenga in sè stessa un'affermativa. I fatti finalmente debbono esser precisi, giacchè essendo vaghi e generali, niente conchiudono per la decisione della lite, e la loro pruova non è ammisibile. In quanto poi alla maniera di proporli, i fatti da provarsi debbono essere succintamente esposti in un semplice atto di conclusione; la parte a cui sono comunicati è tenuta di rispondervi, e nel termine definito deve o negarli, o riconoscerli, e negandoli, il giudice deve ricorrere alla pruova di altri fatti concludenti. Spetta poi al giudice nel corso del giudizio attendere a tutte le formalità, acciocchè gli atti sieno autentici, e non lascino luogo ad equivoco.

# BEZZONE ZE.

### MODO DI DISCUTERSI UN GIUDIZIO.

Se in ogni ben ordinato giudizio deve il giudice applicar la legge al fatto, e se questo può andar soggetto ad infinite variazioni per quanto le circostanze che lo accompagnano sono diverse, deve il giudice tutte queste variazioni ponderare prima di emettere la sua sentenza. A questo fine è ordinata la discussione, nella quale il giudice, dopo avere ascoltate le parti, e dopo aver ponderato i documenti che ciascuna di esse porta a suo favore per compruovare il suo assunto, giunge finalmente alla conoscenza della veri-

Cap. in appellationis 2. S. 1. h. t. in VI.
 Barbosa ad probationem 21. Cod. de probat.

tà. Egli dere sentire a preferenza l'attore ed il reo, giacelà cisscuno di essi ha le suo armi per attecera e difendersi; il primo
coll'addurre gl'istrumenti, le provo testimoniali, el e presunzioni, ed il secondo coll'apportare a suo favore lo eccazioni el e preserzioni. Noi, dope aver parlato dell'iniziativa di ciascun giudizio, e di tutti gl'incidenti che possono accompagnarla, non che
elle regole da seguirsi in fatto di procedura, passiamo ora a parlar delle diverse pruove; delle quali può far uso così l'attore, come il re one il giudizio stesso, e che danno luogo alla discussione;
e dopò aver esposto in breve le diverse pruove solite ad usarsi inci
giudizi in differenti tempi, el fermeremo ad eganimare ciò cho risguarda gl'istrumenti, le pruove testimoniali, le presunzioni, lo
cecczioni, e le presertizioni; i le he faremo nella presente Lexio, lo

Ogni uomo ha sempre agite secondo le sue credenze, ed essendo la società un aggregato di uomini uniti tra loro per mezzo dell'obbedienza allo stesso potere . l'espressione delle sue credenze si è sempre manifestata nelle leggi e nei costumi. Un ordine superiore a quello che cade sottò i sensi è stato generalmente ammesso da' popoli, e Dio, il cui nome soltanto fa palpitar di gioja il cuor dell'uomo, non è stato considerato come un ente astratto e simbolico, che non fosse in relazione colla sua creatura, ma secondo che questa idea e questa credenza si è più o meno conservata nella sua purezza, gli uomini sono stati o benigni, o feroci, e la società ha nello stesso modo variato in fatto d'incivilimento. I Romani credevano che l'uomo libero, a preferenza del servo fosse di una natura ancor più perfetta, e nelle pruove giudiziarie , oltre alle estrinseche che somministrava ciascun processo, sempre memori della presenza di Giove, padre ( secondo la loro credenza i degli uomini e degli Dei, ricorrevano spesse volte alla santità del giuramento, chiamato da Cicerone affirmatio religiosa. Essi però erravano nell'idea dell'uomo, e riconoscendo a loro modo d'intendere negli schiavi una natura più abbietta, estorquevano da questi la verità per mezzo della tortura. Tal principio era affatto in contraddizione colla religione da Gesù Cristo predicata; laonde, venuto il divino fondatore della Chiesa a riunire tutti gli uomini col santo vincolo d'amore, in faccia alla sua legge non vi fu distinzione alcuna di libero e di schiavo, ed abolitasi man mano ogni altra pruova ripugnante alla idea di Dio, ed alla natura dell'uomo, la religione prevalse. Si vide infatti nei primi secoli della Chicsa che, dubitandosi sull'innocenza di un convenuto in gludizio, si menava costui alla presenza delle reliquie dei martiri, e queste toccando, o i sacrosanti Evangelt, si faceva a lui giurare che avrebbe detto il vero (1); il che dicevasi purgazione canonica; e per dare maggior prova al giudicato, la consuetudine sanzionata dalle leggi volle che altri an-

(1) Can. 1. C. XXXIII. q. 2. - Cap. 1. et 5. de Frig. et malef.

cora avessero giurato sul giuramento del primo , ed avessero attestato fermamente credere non aver egli mentito. Furon questi chiamati compurgatores, conjuratores, sacramentales; e perchè giuravano col toccar con mano le reliquie o gli Evangeli, cosl la stessa loro testimonianza, secondo il numero dei testimoni, fu deita tertia, quinta, septima manus. Ma, oh deliri dell' umana ragione! alla semplicità delle leggi e dei costumi primitivi successe il fanatismo, ed il principio religioso fino allora puro ed intatto nel cuor dei popoli, fu alterato dalla superstizione e dalla barbarie. Si pretendeva che Iddio avesse ad ogni leggier motivo disordinati e sconnessi gli ancili dell'eterna catena per frivoli umani stabilimenti, ed un' altra purgazione fu introdotta che fa detta rolgare. Consisteva questa nell'uso dell'acqua bollente, del ferro rovente, e del duello, a cui sottoponevasi l'accusato d'alcun grave delitto : mescolandosi così il sacro al profano, si esorcizzava, si benediceva, si comunicava colui che dovea sottoporsi al duro cimento, e, se ne risultava illeso, dicevasi innocente, in opposto veniva tenuto per reo. Furono questi i giudizi sregolati dell' uomo, che si dissero per abuso di vocabolo giudizi di Dio. I Romani Pontefici in mezzo a questa universale desolazione non rifinirono giammai dal proscriverli e condannarli, come ci attestano i Canoni di S. Gregorio Magno, e di Stefano V (1). Ma che giovano le buone leggi senza i costumi ? esse possono soltanto colla lor perseveranza a poco a poco dirozzare gli uomini e ricondurli. al retto. Ed infatti si vide che per le assidue cure di Alessandro III, Innocenzo, ed Onorio (2) i giudizi così detti di Dio furono dalle leggi sbanditi, e condannati ad eterno abbominio. Io vorrei a questo tratto dare sosta all'animo mio, oppresso ed inorridito alla vista di tante umane sciagure, se non che, aboliti i giudizi di Dio. un'altra erudeltà in secoli a noi prossimi, se non così atroce, però più universale e durevole, porchè consecrata dall'uso della maggior parte delle nazioni, mi riempie di novello rammarico, vo'dire la tortura. Niun diritto se non dalla sola forza conceduto, poteva infatti avere il Giudice di dare pena ad un cittadino sul dubbio se fosse stato innocente, oppur no. Era antico il dilemma: o il delitto è certo, o è incerto; se certo, non conviene altra pena che quella stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perchè inutile è la confessione del reo; se è incerto, non devesi tormentare un innocente, perchè tale è secondo le leggi un uomo , i cui delitti non sono provati. A questo dilemma altre convincentissime ragioni apportava Cesare Beccaria, acciocchè una pruova così atroce ed ingiusta fosse scomparsa dalle umane legislazioni, « Egli è un volor confondere tutt'i rapporti, così egli » scriveva nello scorso secolo (3), l'esigere che un uomo sia nel-

(3) Dei delitti e delle pene §. XVI.

<sup>(1)</sup> Cap. 7, et 20. C. II. 9, 5,

<sup>(2)</sup> Cap. 10. de Exces. Prael. Cap. 3. de Purg. vulg. ex.

» lo stesso tempo accusatore ed accusato; che il dolore divenga » il crogiuolo della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei p muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicu-» ro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di » verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani bar-» bari anch' essi per più di un titolo, riserbayano ai soli schiavi, » vittime di una feroce e troppo lodata virtù ». Furon queste la parole del pubblicista che diedero motivo a far rettificare questa ed alcun' altra parte delle attuali legislazioni più illuminate e più amiche dell' uomo, come a nostri giorni si osservano; e forse anche prima, e senza di lui, sarebbesi ottenuto il medesimo nobilissimo fine, se non già con occhio di gelosia e disprezzo, le umane legislazioni avessero attinto dai nostri classici lo spirito che dovea animarle. La Chiesa infatti sempre proscrisse questo giuridico procedimento per mezzo dei Padri e dei Sommi Gerarchi. S. Agostino diceva l'uso della tortura doversi piangere con un fiume di lagrime , plangendum rigandumque fontibus lacrymarum (1); e Stefano V, volendo ordinare un procedimento nei giudizt criminali Ecclesiastici, cosl scriveva, niuna menzione facendo della tortura (2): Spontanea confessione ( non già per via dei tormenti ) vel testium approbatione publicata, delicta commissa sunt regimini nostro judicare. Occulta vero et incognita illi sunt relinguenda, qui solus novit corda filiorum hominum.

Ponderato così di volo il metodo di discussione giudiziaria nei diversi tempi, fa mestieri esaminar quello che attualmente si segue specialmente nei giudizi Ecclesiastici. Le pruove nell'uomo ragionevole debbono essere commensurate dalla ragione : alcune di esse debbono essere prodotte dall'attore, alcune altre dal reo. e tutte debbono essere dal giudice ponderate. Osserviamo partitamente le prime-per far quindi passaggio alle seconde. La principale pruova che può produrre l'attore è quella che è consegnata alle carte, e che sotto nome comprendesi d'istrumento. L'istrumento può esser pubblico o privato; il primo contiene alcuna convenzione, patto, o contratto che sia stato alcuna volta conchiuso tra contendenti , e scritto per mano di un pubblico ufficiale , col segno del suo tabellionato e colle altre formalità volute dalla Legge; il secondo è qualunque carta, la quale sia stata estratta da qualche particolare officina : questa non può apportare in giudizio alcuna pruova sicura, ma o niuna, o soltanto nella linea di probabilità, laddove il pubblico istrumento somministra una pruova convincente, a meno che non contenga alcuna contraddizione, che non sia sfornito di qualche solennità essenziale, o che essendo raso in più parti , non dia sufficiente indizio di essere sta-

<sup>(1)</sup> Libr. 19. de Civit. Dei. e. 6. (2) C. Consuluisti 2. Quaest. 5. Vol. IV.

to foggiato, o corrotto dal suo stato primitivo (1). Alla pruova scritta si aggiugne talvolta ancora la pruova orale, la quale si desume da' testimoni, di che abbiamo a lungo parlato nella lezione settima del presente libro, ed infine il giudico deve taluna volta ricorrere ancora alla pruova della presunzione, la quale, sobbene a stretto parlare non possa dirsi pruova, pure sovente è così ben fondata che supplisce alla mancanza d'ogni altra pruova. La presunzione è una ragionevole congettura sopra di una cosa dubbia, nata da indizi, i quali frequentemente sono connessi colla verità. La presunzione può essere o della legge, o dell'uomo ; la presunzione della legge , praesumptio juris , è quella . che si contiene nella legge, ed in forza della quale se una cosa si presume come vera , sempre per tale dee aversi finchè non si provi il contrario; a questa si riduce ancora la presunzione della legge e dalla legge, praesumptio juris, et de jure, e si ha quando una cosa così in vigor di una legge si presume per vera, che rigetta ogni altra pruova in contrario. La presunzione dell'uomo poi . praesumptio hominis . è quella che non si contiene . nè è stata tassata da alcuna legge, ma si ricava da indizl e congetture , e questa presunzione è più o meno grave , e talora anche gravissima a proporzion degl'indizl. La presunzione della legge allora soltanto ha valore in giudizio quando non si prova il contrario; laonde, questa prodotta, non dec l'attore provarla, ma spetta al reo dimostrare l'opposto per annullarla, dappoiche ogni uomo si dee presumer per buono finchè non si dimostri esser cattivo : quilibet bonus praesumitur, nisi malus ostendatur (2) ; quegli che una volta si mostrò di cattivo odore sempre per tale dee aversi : semel malus, semper malus creditur (3) ; il vicino si crede dover conoscere ciò che avvenne al suo vicino , vicinus scire creditur quae in vicinitate accidunt (4); il nato da giuste nozze si presume soggetto alla patria potestà, finchè non si mostri emancipato : natus ex justis nuptiis patriae potestati obnoxius praesumitur, nisi emancipatio ostendatur (5); ed altre consimili presunzioni , le quali specialmente unite , debbon fare peso nell'animo del giudice. La presunzione della legge e dalla legge così dee riputarsi per certa, che non può essere indebolita da alcuna pruova in contrario. Cosl, per diritto antico, rivocato dalle leggi del Tridentino, gli sponsali cui succedeva la union maritale avean forza di vero matrimonio (6 ), e la donna, che per sei anni coabitò col suo consorte, fa presumere di avere liberamente consentito al matrimonio (7); e per diritto novissimo il Regolare il quale per un quinquennio tacque sulla giurata professione, si dee presu-

<sup>(1)</sup> Cap. 6. de Fid. Istrum. extra cap. 3. et 13. eod.

<sup>(2)</sup> Cap. 45. de praesumpt. (3) Regul. 8. in VI.

<sup>(3)</sup> L. 8. ff. de prebat. (7) Cap. 21. de Sponsal.

<sup>(4)</sup> Cap. 7. de praesumpt. (6) Cap. 20. de Sponsal.

mere averla ormal riconosciuta per valida (1). Tutte queste presunzioni non possono direttamente distruggersi con alcuna pruova in contrario : può soltanto la donna o il Religioso dimostrare non aver potuto per forza o per timore portar reclamo in tutto il sessennio, o quinquennio, ed in questo caso soltanto può giovarsi del beneficio della restituzione in integrum, la quale si appone come un rimedio, non già come un mezzo che distrugge l'anticapresunzione. Finalmente per ciò che risguarda la presunzione dell'uomo può esser questa moltiplice, e dipende tutta dalla prudenza del giudice; in se stessa deve considerarsi come leggiera, ma quando alla presunzione dell' uomo si accoppia la pubblica fama, può somministrare al giudice una pruova perfetta a dar sentenza; comunque però tale presunzione si consideri, può esser sempre confutata dalla pruova in contrario (2). Mancando in fine ogni altra pruova, a non far restare a mezzo corso il giudizio, può dal giudice domandarsi alle parti il gluramento (3), purchè la causa non sia tale da temersi fondatamente potere taluno spergiurare, nella quale classe sono comprese le cause matrimoniali, quelle che appartengono alla profession religiosa da sciogliersi, ed infine le altre che risguardano soluzione del vincolo maritale. Questo giuramento dicesi volontario perchè domandasi e si dà dallo parti, e specialmente dall'attore, dicesi giudiziale perchè dev'esser dato sempre col permesso del gludice e finalmente suppletorio, perchè può sapplire alla pruova semiplena ricavata nel giudizio da altri fonti.

### Bezzone E.

#### PRUOVE, CHE SI POSSONO PRODURRE DAL REO PER DIMOSTRARE LE SUE ECCEZIONI.

Osservato fin qui quali pruove possa addurre l'attore per provare le sue conclusioni nella discussion del giudizio, fe mestieri ponderare quali cose possa addurre il reo per ribatterle ed amientate, il che faremo nella presente lezione. Le armi delle quali può il ruo esvirisi riduconsi a due, cio da disceczioni, ed alla preserizioni. L'eccusione è l'esclusione dell'azione dall'attore inentata, e può essere dilatoria, e perentoria: la differenza tra ambedue è che la prima deve proporsi prima della contestazione della lite (a), e la seconda può presentaria anche dopo. Inerciocche l'eccezione dilatoria dovendo impedire l'ingresso ed il principio del giudizio, intillimente si propone quando questo è co-

<sup>(1)</sup> Tridentin. de Regul. sess. 25. cap. 19.

 <sup>(2)</sup> Cap. ult. de Presbyt. non baptiz.
 (3) Cap. etsi Christus de jurejur.

<sup>(4)</sup> L. 12. C. de except. — L. 4. ff. de jurisd. omn. jud. — Cap. 20. de sent, et re judic.

minciato, a meno che non siasi dopo conosciuto il motivo della eccezione (1); tali sarebbero le eccezioni se il giudice sia sospetto, o non competente, o scomunicato, se l'attore non potesse stare in giudizio, se il suo procuratore sia privo di mandato, se il luogo in cui il reo fu chiamato non sia sicuro, se la citazione sia oscura, o il tempo troppo breve, oppur feriato; tutte queste eccezioni diconsi dilatorie, perchè differiscono ad altro tempo il giudizio. Al contrario le eccezioni perentorie, perchè non appartengono ad iniziare un giudizio, ma bensì a terminarlo, possono sempre prodursi, essendo anche conforme all'equità naturale che il reo provocato in giudizio possa difendersi finchè duri il giudizio stesso, e non siasi emanata la definitiva sentenza; ciò che fu parimente confermato dal diritto positivo (2). L'eccezione produce un doppio effetto; il primo è che nell'eccezione il reo diventa attore, a lui spettando il provare ciò che ha assunto (3), e il secondo che in forza della eccezione provata, o si differisce o si esclude l'azione secondo che fu dilatoria o perentoria (4). Or siccome il reo non una sola eccezione può addurre, ma ne può benanche molte cumulare, così l'attore è obbligato a rispondervi; tali risposte diconsi repliche, replicationes, giacchè replicatio, dice il dottissimo Paolo, est contraria exceptioni, et quasi exceptionis exceptio (5). Sono esse concedute dal Giudice, e nel numero ch'egli crede bastevole per poter giugnere ad una perfetta cognizione delle ragioni di ambedue i contendenti, per emettere un retto ed accurato giudizio (6).

Tra le diverse eccezioni perentorie che può il reo apportare in suo favore, ha luogo specialmente la prescrizione, per la quale il padrone della cosa, e quindi l'attore, può esser respinto per la eccezione del tempo lungo, nel quale trascurò di possedere la cosa propria. Essa si ammette non solo nel foro esterno, ma bensì in quello della coscienza, allorchè vi concorrono tutte le condizioni a renderla legittima. Ed era assai giusto che si ammettesse questo titolo di legittimo possesso, acciocchè il dominio delle cose non restasse sempre dubbioso ed incerto, e non si moltiplicassero a dismisura le liti, e perchè, posta l'incertezza del dominio, non si trascurasse di perfezionar la cosa posseduta, non che per eccitare la diligenza degli uomini ad avere maggior cura delle proprie cose; sicchè una pena conveniva che vi fosse contro coloro i quali avessero mancato ad un così sacro dovere. Furono queste le ragioni per le quali quasi tutti i legislatori ammisero la prescrizione, e poteano ben farlo per quel diritto eminente che loro concede la ragion

<sup>(1)</sup> Cap. 4. de except.

<sup>(2)</sup> L. 2. Cod. senten. rescind. non pos.

<sup>(3)</sup> L. 1. ff. de except. — L. 19. de Probat.
(4) L. 2. ff. de except.
(5) L. 2. ff. cod.
(6) L. 2. ff. de except. — L. 3. et 10. Cod. cod.

pubblica di tutte le Società colte e incivilite, in forza del quale può il sommo potere disporre de'beni tutti de'cittadini al maggior bene pubblico e privato. Ora questo diritto, che Ugon Grozio fa discendere a ragione dal diritto stesso delle genti, fu sanzionato dalle leggi delle dodici tavole; Giustiniano ancor egli l'ammise, togliendo le antiche sottigliezze e distinzioni tra la prescrizione e l'usucapione; e finalmente su parimente riconosciuto da Sommi Pontefici nelle loro decretali con poche modificazioni che risguardano la buona fede, necessaria ad ogni prescrizione. Adunque varic sono le condizioni le quali si richieggono a render valida la prescrizione: prima d'ogni altro è necessario che colui che prescrive abbia l'intenzione di posseder la cosa, e che la cosa stessa sia prescrittibile, ossia si versi nel commercio degli uomini; dal che s'inferisce che molte cose di lor natura non si posson prescrivere. Tali sono le cose sante e religiose, come i templi, gli altari ed i cimiteri (sebbene in questi si possa prescrivere col diuturno possesso in quanto al diritto di seppellirvi i cadaveri (1); le cose che sono addette a pubblici usi, come le vie, il foro, le fonti, i teatri ec.; lo stesso dicasi ancora di ciò che è stato stabilito di diritto divino, come la giurisdizione data da Gesù Cristo al Pontefice su tutta quanta la Chiesa, la potestà di ordinare, confermare ec., le quali cose tutte inoltre, per diritto divino, richieggono un ordine speciale; i diritti spirituali, come il diritto di eleggere, e d'istituire ne benefici, che non si può da laici prescrivere (2), come pure non si possono colla prescrizione da'laici possedere siccome patrimoniali quei beni che erano beneficiali (3); finalmente non si può prescrivere in un matrimonio contratto con un impedimento dirimente, ed in generale in tutto quello che dipende da una speciale facoltà da concedersi ad arbitrio di un determinato individuo.

Ma, oltre la volontà che si ríchiede a prescrivere sulla cosa prescrittibile, che abbiamo fin qui divisata, altre quattro condizioni sono necessarie a render legittima la prescrizione, cioè il possesso, il tempo dalla legge delinito, il titolo, e la buona fede. E perciò che risguarda il possesso, deve questo esser non solo naturale, ma ancora civile, in quanto che colui che vuol prescrivere ha dovuto posseder la cosa coll'intenzione di aver dominio sulla stessa; così il fittuario, il colono, il commodatario, l'enfiteuta, finchè il padrone diretto ritiene il dominio civile della cosa, non possono prescrivere; così pure non si può prescrivere, allorchè il possesso non è stato continuo, il che può avvenire per una interruzione o naturale quando cioè alcuno fu privato colla forza, o in altra guisa della cosa che possedeva (h), o civile quando fu contrastata la cosa o in forza di una citazione, o per la contestazion della lite (5);

<sup>(1)</sup> L. 4. et 6. Cod. - L. 6. ff. de relig.

<sup>(2)</sup> Cap. 7. de praescript.
(4) L. 5. ff. de usucap.
(3) Cap. 16. de praescript.
(5) L. 10. C. de acquir. possess.

imperocche post litis contestationem omnes malae fidei possessores sunt (1). Che se si fosse superata la lite da un altro intentata, il tempo che scorse prima della contestazione si dee computare nella prescrizione. Quando poi al tempo dalla legge definito a poter prescrivere, è stato esso variamente dalla legge stessa tassato. poichè, trattandosi di cose mobili, basta un triennio a poter prescrivere (2), a meno che non fossero assai preziose, nel quale caso si paragonano alle immobili; in quanto poi alle cose immobili de' privati sono necessari dieci anni tra' presenti, e venti tra gli assenti (3); dicesi presente quello che ha il suo domicilio nella provincia, assente quello che lo ha costituito fuori di questa (4); che se manca il titolo, purchè non manchi la buona fede, si supplisce colla prescrizione di trent'anni; per prescriversi poi contro i beni della Chiesa si desiderano anni quaranta, che se questi fossero di pertinenza della Chiesa Romana, o del fisco, o della città, anni cento (5). La nostra legge civile ogni prescrizione di lungo tempo ha ridotta ad anni trenta (6), e secondo la diversità delle azioni e delle cose variamente computa il tempo atto a prescrivere (7). E necessario intanto avvertire che questo tempo debb' essere utile, in quanto che il padrone della cosa abbia potuto reclamare contro la prescrizione, e quindi deve dedursi dallo scorso tempo il caso di guerra, di pestilenza, quello in cui alcuno era minore o figlio di famiglia, e trattandosi di Chiesa deve dedursi tutto quel tempo in cui questa fu vedovata del suo pastore; allora si dice che la prescrizione abbia dormito. Evvi dunque differenza in fatto di prescrizione tra dormire ed interrompersi: si dice la prescrizione dormire allorchè legittimamente principiata, resta sospesa in caso di qualche impedimento, come negli addotti esempi, e ricomincia di bel nuovo, toltosi l'impedimento; in tal caso deve computarsi il primo tempo coll'ultimo senza tener conto del tempo medio; al contrario dicesi interrotta la prescrizione quando in lei si scorge un positivo difetto, come sarebbe la mancanza della buona fede, o del giusto titolo, nel quale caso non si può prescrivere. Finalmente si può congiungere la prescrizione tra il defonto e l'erede, tra il compratore ed il venditore ec., e in questo caso si commensurano unitamente gli anni in cui ciascuno ha posseduto, purche tutti fossero stati possessori di buona fede.

Anche il giusto titolo si considera come necessario a costituire

<sup>(1)</sup> Tractatus in L. Sed etsi ff. de haeredit. petit.

<sup>(2)</sup> L. unic. Cod. de usucap. transform. (3) Instit. de usucap. in princ. L. unic. cit. L. penult. Cod. de servit.

<sup>(3)</sup> L. ult. Cod. de praescript. long. temp. dec. vel vig. ann.
(5) L. 15. S. 1. ff. de divers. temp. praescript.
(6) Art. 2168. LL. civ.

<sup>(7)</sup> V. art. 2177. e seg. LL. civ., e l' art. 613. c seg. LL. penal.

la prescrizione, anzi esso è risguardato come il fondamento dell'ultima condizione, cloè della buona fede. Or questo titolo, purchè vi sia, basta alla prescrizione qualunque, si fosse la sua natura cioè, o vero, o colorato, o anche presunto. Il titolo è vero, quando va esente da ogni difetto, come nel caso che alcuno abbia comperato qualche cosa dal legittimo padrone; dicesi colorato quando in apparenza sembra giusto, ma non lo è realmente, come se alcuno abbia comperato in buona fede da un altro il quale non era padrone della cosa mentre tenevasi per tale; e finalmente dicesi presunto quello che non esiste in fatti, ma si suppone dover esistere, attesa la diuturnità del tempo in cui si è posseduta la cosa; in tutti questi casi sempre vale la prescrizione (1). Ma il titolo principale il quale richiedesi a render legittima ogni prescrizione è appunto la buona fede. In questo il diritto civile discorda dalla legge canonica; giacchè ad aversi la legittima prescrizione il primo si contenta che siavi stata la buona fede soltanto nel principio del possesso (2), laddove questa ricerca che l'abbia accompagnato in tutto il tempo del possesso stesso (3). Che anzi comandano i Canoni (4), che anche nel dubbio è tenuto il possessore fare tutta la possibile diligenza per ritrovare il padrone, e non può la cosa ritenere se non nel solo caso in cui non abbia quello ritrovato, potendosi allora applicare la nota regola del diritto: in dubiis potior est conditio possidentis (5).

Forza è dunque conchiudere dal fin qui detto, che le armi delle quali può fare uso il reo nel giudizio per respingere l'azione, sono per appunto le eccezioni, tra le quali occupa il primo luogo

la legittima prescrizione.

(4, Can. 5. cap. 34., q. 1.

A compimento della presente Lezione diamo un piccol cenno di quella prescrizione che può aver luogo negli Ecclesiastici benefici, e che comprendesi nelle due regole della Cancelleria, cioè nella trentesima quinta, e trentesima sesta. La prima s'iscrive de annali possessione, e dispone che colui il quale ha occupato un beneficio per un anno intero non può esser rimosso dallo stesso, nè deve cederlo ad un altro che abbia impetrato lo stesso beneficio, se prima questi non abbia sperimentato le sue ragioni nel giudizio petitorio. Deve quindi l'attore, nel caso che il possessore per un anno intero s'abbia goduto tranquillamente il beneficio, intentargli la lite, dimostrare che non possa ritenerlo, e dopochè le sue ragioni saranno state riputate giusto nel petitorio, entraro nel possesso del beneficio stesso. L'altra regola della Cancelleria porta il titolo de triennali possessione, ed ha parimenti luogo ne' benefici. In vigor della stessa è stato determinato che colui il quale, senza il difetto della simonia, abbia per tre anni continui

(5) Cap. 65. de regul. jur. in VI.

<sup>(1)</sup> Princip. et S. 6. Instit. usucap. — L. 27. ff. de usucap.
(2) L. 48. ff. de acquir. rem. dom.
(3) Cap. 5. et 20. de praescript.

pacificamente posseduto un beneficio con qualunque titole, anche colorato, non possa posteriormente esser cacciato in qualunque un maniera dal possesso del beneficio stesso, talchè debiansi considerar come irrite e nulle le impetrazioni da altri ottenuto sullo stesso beneficio. Vedi su queste due regole il dottissimo Comento del Cardinal Riganti.

### BBBBOBB EE.

#### MODO DI GIUDICARE, E DI APPELLARE.

Quanto abbiamo fin gul detto non risguardava che l'iniziativa di ciascun giudizio, e la discussione, la quale agitandosi tra l'attore ed il reo, o tra' rispettivi procuratori, dovea portar seco che il gludice emanar potesse la sua decisione. Or di questo appunto dobbiamo tener parola nella presente Lezione con quel dippiù che risguarda gli appelli ed il modo d'interporli. Prima d'ogni altro facciamo, come per preliminare, riflettere esser questa la differenza in quanto alle sentenze, tra il giudice che ha la sua giuridizione delegata, e quello che ha l'ordinaria, che il primo non può pronunziare in via di disposizione generale, o regolamento, laddove questo può dal secondo eseguirsi. Imperocchè pronunziare in via di disposizione generale, o regolamento è lo stesso per parte del giudice che imporre a tutt'i sottoposti alla sua giuridizione non intervenuti ad una lite l'obbligo di conformarsi alla decisione resa in tale controversia. Questa facoltà è interdetta al giudice delegato, a cui altro non appartiene che applicar la legge a quel fatto particolare, e quindi non assumere giammai la qualità di legislatore ; al contrario l'ordinario giudicando secondo il diritto comune , può ancora nel giudicare aggiugnere altre disposizioni, le quali possono servir di norma ad altri giudizi nel luogo ove possiede la piena giuridizione. Ciò posto, osserviamo quanto concerne il modo di giudicare, e di appellare.

Termina ciascun giudizio colta sentenza del giudico, la quale vien definita esser quella promunizazione dal giudico che o assolva alcuno, o lo condanna, o finalmente lo dichiara reo di alcun delitto. Vien questa ancor chiamata sentenza definitiva per distinguersi dall' altra che appellasi interlocatoria, e in questo la differenza consiste tra ambedue, c he la prima definisco l'alfaro che fu come la materia del giudizio ; laddove la seconda non dirime la controversia, ma promunzia soltanta sopra alcuna qui stione incidente nello stesso giudizio, come nel caso in cui si trattasse di ordinari la provota testimoniale, una perizia, o altra co-sa simile. Havvi però un'altra specie di sentenza interlocutoria che diessi anche mista per distinguersi dalla semplicia notto lucutoria o che sonza cessare di esser talc ha però la stessa forza di sentenza dionitiva, come avviene in nuelle sentenze le quali

ammettono le eccezioni perentorie, e che, avendo la stessa forza della definitiva, non abbisognano di altra sentenza.

Accioechè poi la sentenza abbia forza di cosa giudicata, deesi attendere a varie cose, le quali non solo l'essenza risguardano di essa, ma ancora alcune formalità richieste nella pronunziazion della stessa. E per ciò che s'appartiene alla prima, è necessario. acciocchè abbia l'effetto di cosa giudicata, che sia emanata dal giudice competente, ossia da quello che ha giuridizione almeno sul reo (1), e che non sia scomunicato (2). E necessario inoltre che la sentenza non sia dubbia (3), o condizionata (4), e che sia in ultimo emanata secondo la legge (5). Che se la sentenza fosse stata emanata contro il disposto dalla legge (6), se vi sia stato errore in fatto di calcolo (7), se sia stata emanata senza prima ascoltare ambedue le parti (8), o finalmente se fosse sprovvista delle solennità essenziali per averne il suo vigore (9), la sentenza si considera come ingiusta, e può essere annullata dal giudice superiore. Ma non solo nella sentenza si debbono osservare le già esposte condizioni, ma si richiede benanche che si osscrvino alcune solennità. Queste erano moltissime per diritto antico; imperocchè era allora necessario che il giudice sedesse nel tribunale, e pubblicasse la già fatta sentenza, che fossero citate le parti, che si pubblicasse in giorno non festivo, e che non fosse di notte. Permetteva soltanto il diritto civile (10), che i supremi magistrati pubblicassero la sentenza per l'altrui ministero, ciò che a' Vescovi concesse ancora Bonifacio VIII (11); ma attualmente la consuetudine introdotta presso il foro cosl Ecclesiastico. come secolare, ha fatto si che, emanatasi la sentenza dal giudice, non s'intenda pubblicata se prima non sia scritta e firmata dal giudice e dal Cancelliere, e per mano d'un pubblico uffiziale non venga intimata alle parti-

Deve poi il giudice cofis sua definitiva gentenza abbracciar tutte le parti che cadono in quistione, e giudicar non solo nel principale, ma benanche negli accessori. Or questi accessori nella maggior parte dei giudicati isono due, cioè le spese del giudizio, e la pereczione dei frutti e il, questo dalla legge positiva disposto (12) acciocchè non si moltiplicassero a dismisura le litti. Or siccome giustamente-si presume che il pertitor della causa l'ab-

<sup>(1)</sup> Cap. 4. de judie, cap. 5. de consuet. (2) Cap. 24. de sent. de re jud.

<sup>(3)</sup> L. 3. et ult. Cod. de sent. quae sine cert. quant.

<sup>(4)</sup> L. 1. S. 5. ff. quand. appell.
(5) L. 4. Cod. de sent. et interlog. — Cap. 1. de sent, et re judic.

<sup>(6)</sup> L. illud 1. S. 2. ff. quae sent. sine appellat.

<sup>(7)</sup> L. illud cit. §. 1. (8) L. illud cit. §. 3. (9) Reg. 64. in 6.

<sup>(10)</sup> L. 2. Cod. de sent. el perie. recitan. cit.

<sup>(11)</sup> Cap. ult. de sent. et re judic. in 6. (12) L. 3. Cod. de fructib. et lit. expen.

bia inglustamente intentata, così a carico di costui debbono andar le spese del giudizio; specialmente quando costi di avere temerariamente, o per calunnia promossa la lite (†). In quanto poi alla restituzione de' frutti percepiti, quelli debbonsi restituire i quali si ottennero dopo la contestazion della lite, perchè prima di ciò non ancora s'era verificato il caso di esser possessore di mala fede; purchè però anche prima della contestazion della lite, non vi fosse stata la mala fede, perchè allora sarebbe obbligato

di restituire i frutti anche prima percepiti (2).

Fatta la sentenza, ed intimata, può sorgere un doppio caso, cioè o che la sentenza abbia il vigor di giudicato, o che s' interponga l'appello contro la stessa. Nel primo caso, non interposto l'appello devesi procedere alla esecuzione della sentenza. Quello poi deve far eseguire la sentenza il quale ha giurisdizione sul reo, e perciò trattandosi del giudice delegato, dee ricorrersi all'Ordinario (3), a meno che non fosse il delegato Apostolico, al quale proprio jura appartiensi giudicare, e far eseguire la sua sentenza (4). Trovandosi il reo fuori la giurisdizione del suo Ordinario, devesi scrivere all'Ordinario del luogo in cui rattrovasi, acciocchè la sentenza abbia il suo effetto, in generale il giudice Ecclesiastico deve far uso de Cursori, i quali sono stati perciò chiamati executores litium; che se a questo mezzo non si vorrà obbedire, si potrà allora, ma sempre con prudenza, ed in casi estremi, aver ricorso al braccio secolare.

Il secondo caso, che fatta la sentenza può insorgere, si è per

appunto il reclamo per parte di colui che si senti gravato dalla stessa; il quale reclamo si può produrre in doppia guisa, cioè o per via di nullità, o per mezzo dell'appello. Ed era ben giusto che un rimedio esistesse in diritto, pel quale potesse correggersi la imperizia, o la protervia di un giudice, il quale per mancanza di studio sul processo, o per mondane vedute, avesse emanata una inglusta sentenza. Noi abbiamo parlato a lungo su questa impor-

ingiusta sentenza. Noi abbiamo parlato a lungo su questa importantissima materia allorchè dicemmo del Pontefice Sommo, ed ivi, come conseguenza mediata del suo primato, dimostrammo poter egli ricever gli appelli dalle sentenze tutte, ch'emananzi nell'orbe Cattolico non solo dopo essersi sperimentati gli altri anelli dell'Ecclesiastica gerarchia, ma eziandio direttamente; ed è questa la ragione per la quale ci asteniamo dal ritornare su tale questione nel suo aspetto polemico, ma piuttosto la ravviseremo in quel modo come si suol procedere nelle Curie Ecclesiastiche allorchè si vogliono interporre appelli dopo la sentenza di un giudice inferiore. Adunque, fatta la sentenza, se questa è nulla, perchè si sono trascurate quelle cose, che dovcano maggiormente osservarsi,

(4) Cap. si quis contra de for. comp.

<sup>(1)</sup> L. 5. Cod. cod.
(3) L. 5. ff. de offic. ejus, cui mand. est jurisdict.

allora si propone il rimedio di nullità; che se alcuno si sente gravato dalla sentenza perchè ingiusta, non essendosi rettamente applicata la legge al fatto, allora s'interpone l'appello, e nell'uno e nell'altro caso resta sospeso l'effetto e l'esecuzione della prima sentenza. Ora, per ciò che si appartiene alla nullità, si può questa produrre in primo luogo allorchè è stata emanata la sentenza da un giudice non competente (1), come nel caso che siasi trattato il giudizio direttamente presso il Metropolitano senza aver conto dell' Ordinario (2); in secondo luogo quando si oppone espressamente alla legge (3): finalmente quando non si è osservato l'ordine consueto nel giudicato (4). Queste nullità debbonsi proporre tra sei giorni, e questo termine comincia a correre dal giorno seguente a quello della notificazione della sentenza de momento ad momentum, computandosi nel termine anche i giorni festivi, e perciò questi giorni diconsi continui e non utili soltanto, ossia giuridici. La formola poi del decreto è diversa secondo la diversità dei casi. Se le nullità non si debbono ricevere perchè proposte dopo sei giorni, si dice non recipiantur nullitates, oppure exequatur decretum, non obstantibus nullitatibus propositis. Se vi sia controversia di doversi o no ricevere, e poi si ricevono, si dica: recipiantur nullitates, et procedatur ad earum discussionem; se le nullità sono calunniose si dica : recipiantur nullitates, etiam attento ipsarum tenore; proposte legittimamente e discusse, si dice nullitates obstare, o non obstare, secondo la sussistenza o insussistenza di esse; è potendosi, dopo le prime nullità conchiuse colla formola cum facultate addendi, aggiugnere altro nullità fra sei altri giorni dopo i primi sei, si dice primam, o secundam ec. nullitatem obstare, secondo la sussistenza delle nullità che ostano, ributtandosi tacitamente con questo decreto le altre insussistenti.

Il secondo modo con cui si può produrre reclamo contro la sentenza emanata è appunto il rimedio dell'appello, il quale si definisce essere il gravame che si propone contro una sentenza a motivo della sua ingiustizia. Dalla quale definizione chiaramente appare che l'appello è un mezzo per emendare l'ingiustizia di una prima decisione, sottomettendola all'esame di un secondo giudice, come anche è un mezzo di riparare alle omissioni, ed agli errori commessi dai litiganti in prima istanza. Or non da tutte le sentenze è permesso appellare, ma alcune volte si rigetta l'appello, e ciò per diversi motivi. Noi chiuderemo la presente lezione coll'enunziare questi motivi pei quali non si dee ammettere l'appello, riservandoci nella seguente di osservare quale sia la giudiziaria procedura in quei casi nei quali sia l'appello am-

(4) L. 4. Cod. de sent. et interl.

<sup>(1)</sup> L. ult. Cod. si a non compet. judic.

<sup>(2)</sup> Cap. 66. de appellat.
(3) Leg. 1. S. 2. ff. quae sent. sine appel.

missibile. In primo luogo non si ammette l'appello quando è espresso con termini troppo vaghi e generali (1), poiche l'appello è un mezzo per distruggere l'ingiustizia di una sentenza, ed affinchè questa sia dichiarata ingiusta sono necessarie pruove convincenti che debbono specificatamente esporsi. Secondariamente non si ammette l'appello riguardo alla persona , che lo produce , poichè colui il quale espressamente o tacitamente approvò la sentenza (2)', o che con patto si fosse obbligato a non appellare (3), specialmente quando questo patto fosse stato da lui confermato col giuramento (4) egli ha inteso rinunziare al rimedio dell'appello , e non può usarne ; lo stesso si dica di alcuni speciali delitti, nei quali la legge nega al deliquente il rimedio dell'appello (5). In terzo luogo non si ammette l'appello in considerazione della dignità ed eminenza del giudice, che emanò la sentenza; e questo si verifica quando alcuna controversia fu decisa dal sommo potere ; così per diritto delle genti sono da altre autorità irreformabili le decisioni del Principe (6), ed la generale del sommo potere in ogni società, come per diritto divino lo sono parimente le decisioni del Sommo Pontefice, il quale con primato di onore e di giurisdizione comanda in tutta la Chiesa. In quarto luogo è necessario osservar la natura della sentenza; imperocchè. sebbene per diritto Ecclesiastico, prima del Concilio di Trento si avesse potuto appellare da ogni sentenza o interlocutoria, o definitiva (7), pure si comandò da quei Padri, a motivo di non moltiplicare a dismisura le liti, che non si potesse appellare se non dalle sentenze definitive, e da quelle soltanto tra le interlocutorie, le quali avessero avuto il vigore di sentenza definitiva (8). come pure da quelle il cui gravame è irreparabile per la sentenza definitiva, come nel caso in cui indebitamente fosse fulminata una scomunica, o anche la sola minaccia di fulminarla. In quinto luogo è pure da attendersi il numero degli appelli ; imperocchè, onde l'indefinito numero dei gravami non rendesse interminabili le liti, si dispose dal diritto Pontificio (9), che non si potesse più appellare qualora fossero state emanate sulla stessa causa tre sentenze uniformi.

<sup>(1)</sup> Cap. 2. et 18. de appellat. (2) Leg. 23. S. ult. de appellat.

<sup>(3)</sup> Leg. ult. S. ult. Cod. de tem. appellat. (4) Cap. 20. et 21. de appel.

L. 1. S. Si quis ff. a quibus appellar. non lic.
 L. 1. ff. a quib. appel. non lic.
 Cap. 9. 15. 20. de appellat. — Cap. 1. cod. in VI.

<sup>(8)</sup> Sess. 13. Cap. 1. Sess. 24. cap. 20.

<sup>(9;</sup> Cap. 39. et 65. de appellat.

# PROCEDURA DA OSSERVARSI NELL'APPELLO.

Oltre i casi che abbiamo osservati nella scorsa Lezione, di non essere cioè ammissibili gli appelli, ve ne sono altri moltissimi, nei quali si dà luogo al reclamo; allora varie cose debbonsi attendere per l'ordinato andamento del giudizio; le quali, a conchiusione del trattato, esporremo nella presente Lezione.

E necessario in primo luogo, nel caso che volesse prodursi l'appello, considerare tre termini, il primo cioè a proporre l'appello, il secondo a domandare gli Apostoli, o sia la copia del decreto, ed il terzo a proseguire l'appello stesso. Il primo termine è di giorni dieci, cominciando a correre dal giorno dopo la notifica, e questi giorni debbon esser continui a momento ad momentam, come dicemmo parlando delle nullità, ed è perciò che si chiamano fatali, in quanto che, lasciandosi passare questo termine, non vi è più luogo ad appello. Il secondo termine è di trenta giorni, e si è detto doversi in questo domandar gli apostoli dal greco Amoso An, che vuol dir missione, in quanto che con quest' atto si domanda la copia del decreto del primo giudice per presentarlo al giudice presso cui s'interpone l'appello; e se dal giudice appellato non si vuol dare, si domanda per atto pubblico per presentarsi al giudice ad quem; i trenta giorni poi corrono dal giorno dell'interposizione dell'appello, e non già dal giorno della notificazione della sentenza, ed anche a momento ad momentum. L' istanza si concepisce ne' termini seguenti: In Episcopali Curia... comparuit... dicens se habuisse notitiam per dictam Curiam fuisse latam sententiam definitivam ad favorem ... contra ipsum comparentem super... de qua, sentiens se gravatum et laesum, appellat. Petit proinde apostolos semel, bis, tertio, instanter, instantius, instantissime; et quatenus haec appellatio non admitteretur, quod non credit, ab illius non admissione ac progressu iterum provocat, et appellat toties protestans quod haec appellatio ultimo loco remanere debeat et illa pendente nil innovari; alias de nullitate et attentatis protestatur, offerens offerenda, omni meliori modo etc. Interposto così l'appello presso il giudice superiore, questi comanda a colui da cui si appellò che non procedesse ulteriormente nella causa, e nel caso che non volesse ad istanza della parte mandar gli apostoli, che a lui trasmettesse gli atti del primo giudizio, o in copia conforme, o temendosi di falsificazione, anche gli stessi atti originali; allora comincia il terzo termine in cui l'appellante deve assistere presso il giudice a cui si è appellato per la decisione definitiva; il quale termine è di un anno, e, posto un legittimo impedimento; anche di un biennio, sebbene il giudice, ad istanza di una parte, possa accorciar questo termine, e restringerlo a determinati giorni; allora si spedisce il decreto col dire, detur, prout datur, terminus dierum ... ad non posita ponendum, et ad non probata probandum, utrique parti communis. Che se, scorso questo termine, non si sia la parte presentata , non perciò subito si dec dichiarar abbandonata l'appellazione interposta, ma si concede ancora lo spazio di altri due giorni, acciocche si sappia se la parte abbia avuto qualche legittimo impedimento a non proseguire il giudizio. Si spedisce dunque il decreto, che in biduo pars ex adverso peremptorie compareat in Curia ad dicendam causam; quare appellatio non debeat declarari deserta, quoniam etc., alias dicto termino elapso, declarabitur deserta. Passati poi i due giorni, e non essendo comparsa la parte, si dice: stante appellatione interposita per... sub die ..., non prosecuta infra legitimum tempus, dictam appellationem esse desertam declaratur, ac proinde sententiam latam sub die . . . executioni esse demandandam ; et litteras executoriales esse expediendas, prout expediri mandatur, et intimetur. Finalmente, non avendo avuto lnogo la deserzion dell' appello si dice: Stante legitimo impedimento ab appellante passo, procedatur in praesenti causa ad ulteriora, quae incumbunt in causa appellationis, praetensione lapsus termini ad prosequendum non obstante. La sentenza poi può o tutto confermare, o tutto rivocare, o confermare in parte, ed in parte rivocare, ossia riformare la prima sentenza; e quindi si concepisce diversamente il decreto secondo il diverso tenore che il giudice stima, sempre colla solita formola : bene judicatum, male appellatum; ae proinde causam fore et esse remittendam, prout remittimus ad eamdem Episcopalem Curiam ut suam exequatur sententiam. Oppure male judicatum, bene appellatum, ac proinde : . . fore, et esse absolvendum, prout absolvimus ab impetitis. Infine se altre pruove sonosi presentate nel termine dell'appellazione, che non ebbe presente il giudice a quo, per cui nel diverso aspetto della causa il giudice ad quem cioè quello che decide in grado di appello dee diversamente giudicare, si dice : bene judicatum ; verum ex noviter deductis fore, et esse absolvendum, o condemnandum.

Ogni appello na un doppio effetto, cioè l'effetto sospensivo ed il devolutivo. Il vigoro del primo sospende l'effetto della sentenza che con esso è impugnata, talchè, appena proposto, fin tamo che non siasi giudicato sullo tesso, le cose debhono rimanere in quello stato in cui erano antecedentemente, e nulla si può importava. In quanto poi al secondo, l'appello hu ne effetto devolutivo, perchè trasmetto al giudice superiore la cognizione della causa; ai cui aveva fino allora proceduto il giudice di prima istanza; così presso noi dal Vescovo ia causa si devolve al Metropolitano, e da questo al Sommo Pontefice; che sei l'vescovo è esente, ossia immediatamente soggetto alla Santa Sede, o se si tratta di un Metropolitano, allora in secondi ai stanza si porta direttamente la causa presso il Pontefice. Sono poi varie le cause nelle quali per divito canonico regia spilatto la conoscenza di esse devolute pres-

so il giudice superiore, ma non già resta sospeso l'effetto della già emanata sentenza; imperocchè quando l'appello ha l'effetto devolutivo, la sentenza del primo giudice si mena ad esecuzione, mentre l'appello non sospende gli effetti del giudicato; s'impedisce solo l'effetto di tal sentenza quando dal giudice presso di cui si produce tale appello dia l'inibitoria ad ulteriormente procedersi fino a che l'appello non si discute. Era conveniente, che in tal modo si praticasse per rapporto ad alcune cause, onde il giudicato si eseguisso, evitando i cavilli di alcuni litiganti, i quali per guadagnar tempo, non ostante che il loro torto fosse manifesto producono immediato appello delle sentenze de' primi giudici, ed in tal modo ne sospendono l'esecuzione. Così essendo devolutivo l'appello, il giudice che deve dare l'inibitoria esamina prima il merito, e la giustizia della causa, e trovando fondato l'appello accorda la domandata inibitoria , in opposto negandola si esegua quanto dal primo giudice si sentenziò. Tutte queste cause furono dichiarate dall'immortal Pontefice Benedetto XIV nella Costituzione che emanò al proposito sulle inibitorie da concedersi o negarsi (1). Egli dunque, sulle orme dei Padri Tridentini, dispose che non avessero effetto sospensivo, ma soltanto devolutivo, tutte quelle cause le quali risguardano i decreti Tridentini, anche per quelli la cui esecuzione su a' Vescovi commessa come delegati della Sede Apostolica; e volendo maggiormente specificar tali cause dispose: I. che non si potesse sospendere l'esecuzione di quei decreti Vescovili, i quali appartengono alla conservazione e restaurazione del culto divino, e specialmente alla celebrazion delle messe, emanati così nell'atto della visita, come fuori la stessa; II. dei decreti che obbligano i chierici, anche esenti, secolari e regolari alle pubbliche processioni, secondo la costituzione di S. Pio V. (2), e che dirimono le quistioni di precedenza nelle stesse, o sul portar il baldacchino nella processione; III. dei decreti indiritti all'osservanza delle censure che si emanano dal Vescovo; IV. dei decreti che risguardano il coro. il modo di recitare il divino uffizio, e le quotidiane distribuzioni; V. dei decreti che appartengono alla cura delle anime, alla retta amministrazione dei Sacramenti, alla predicazione, ed alle censure fulminate contro i parrochi, ed in generale contro tutti coloro, anche regolari, che hanno la cura delle anime, come ancora nel deputare i vicari, anche perpetui, coll'assegno della congrua, allorchè havvi alcuno il quale per qualunque motivo non potesse attendere alla cura delle anime; VI. dei decreti, che si emanano nel visitar le Chiese, i benefici, le Parrocchie ecc. in tutto ciò che queste risguarda, cioè istituzione di coadjutori, erezione di Parrocchie, unione di benefici, obbligo

<sup>(1)</sup> Const. ad militantis Ecclesiae 43. tom. 1. Bullar.

<sup>(2)</sup> Const. E(si mendicantium.

di residenza ecc.; VII. delle deputazioni di economo curato nella vacanza della chiesa parrocchiale, dell'intimazione del concorso , dell'esame dei concorrenti , del giudizio del Vescovo e degli Esaminatori nel preserire il più degno; VIII, dei decreti con cui si restringe la facoltà di confessare o di predicare a quelli che non abbiano un beneficio curato, o col negare la collazione degli ordini , o cel sospendere dagli stessi, o cel rigettare il sacro patrimonio, o la pensione Ecclesiastica, o il titolo del beneficio per colui, che vuole esser promosso agli ordini sacri; IX. dei decreti che risguardano la clausura delle monache, la regolare amministrazione spirituale e temporale dei monasteri; X. dei decreti che appartengono alla erczion del seminario, ed alla tassa da imporsi su benefici pel mantenimento dello stesso; XI, degli editti e statuti che risguardano la vita ed onestà dei chierici; XII. dei decreti tutti emanati in santa visita; XIII. di quelli che risguardano i regolari delinquenti fuori del chiostro allorchè non sono corretti dai loro superiori, e le censure tutte che sono fulminate contro i concubinari, e contro altre persone accusate di grave delitto; XIV. finalmente di tutti i decreti che obbligano i presentati a benefici che vadano all'esame prima della istituzione nel beneficio, ed al Vicario ed all' Economo del Capitolo sul rendimento del conto dell'amministrazione tenuta nel tempo della sede vacante.

In tutti questi casi volle il citato Pontefice che non si spedissero inibitorie dal giudice superiore, e che quindi valesse l'appello in devolutivo, e non già in sospensivo; che anzi facendosi tali inibitorie si avessero dall' Ordinario come non fatte ; et quatenus, disse il Pontefice nella citata Costituzione, nunc, aut in posterum concessa fuerint; nullatenus inhibeant, atque ab Episcopis , aliisque locorum ordinariis impune sperni possint quacumque consuetudine, privilegio, aut stylo penitus exclusis .... decernentes, quod juxta causarum naturam, et qualitatem, appellatio, ad quos de jure in solo devolutivo , et sine retardatione , vel praejudicio legitimae executionis recipi et admitti possit. Potendo però l'Ordinario alcuna volta abusare della sua giurisdizione, volle lo stesso Pontefice che allora soltanto in siffatte cause si spedissero le inibizioni, e quindi gli appelli avessero l'effetto sospensivo, allorchè chiaramente si conoscesse, e con evidenza l'ingiustizia della sentenza; ma anche in questo caso devesi nel monitorio far menzione essere allora il rescritto speciale, uon dovendo l'appello concedersi per impedir l'uffizio e la giurisdizione del buono ed onesto giudice, ma per correggere soltanto l'ingiustizia e l'imperizia dei giudicati : monitoria cum inhibitione concedenda non sunt, conchiude il testè citato Pontefice, nisi prius ex facti circumstantiis, in supplici libello a parte recurrente clare ae dilucide exponendis, et cum aliquo documento semiplene saltem verificandis, eisdem summariae apparuit casum illum esse de exceptis, et propte-

65

rea Episcopo vel ordinario loci inhibendum esse, me ad ulteriora procedat. Xun enim et non alias, et postyuam ipsi judies, quorum conscientiam hac in parte oneramus, super dicto supplici libullo manus sua restriperini, quod inhibitio concedi potest, libulque cum rescripto cjusmodi in actia productus fuerii, diligenter ibidem custodiendos et asservandas, liceat corum notariis, seu acticuris, iliteras citatorias cum dicta inhibitione expedire, el parti recurrenti trader, ita tanem ut in ecram colee expresse adjeciaveryum clausula: Nos enim, intentis juribus et supplici libello nobratument catalisti adque in acti enhibitis. In professor, inhibentument catalistica de la constitució de la professor. Inhibentument catalistica de la constitució de la constitució de sine tali clausula nullam vim inhibendi habeant in casibus praedictis.

Vol. IV.

### LEZIONE

### DIRITTO CANONICO

### LIBRO IV.

DE' GIUDIZII.

### PARTE SECONDA

SULL' OGGETTO DE' GIUDIZII.

BEZEDETE PERMA.

DELITTI E PENE IN GENERALE.

Se l'uomo è naturalmente socievole, e nessuna società puossi ideare senza un potere, ne segue che il potere che la società stessa governa le sia benanche naturale: ma essendo d'altronde tutti gli nomini simili di lor natura, non poteva alcuno di essi arrogarsi il notere, se questo non fosse stato a lui concesso da colui ch'è l'autore dell'uomo e della società. Adunque ogni potere essenzialmente naturale ad ogni società, qualunque fosse la sua politica combinazione, non può venir che da Dio: laonde dovendo l' uomo esercitarlo in nome di lui, non può, giusta la bella espressione di Bossuet (1), farne altro uso oltre quello che ne fa Dio stesso, cioè dirigerlo al bene del mondo: ond' è che ogni umana giustizia emular dee la giustizia stessa di Dio, da cui discende. Ora Iddio volle in doppia guisa animare gli uomini alla virtù, e ritrarli dal vizio, cioè colle ricompense e colle pene; e queste ricompense e queste pene andarono sempre congiunte colla idea stessa di Lui , la quale, sebbene alterata dagli umani errori presso le diverse nazioni del mondo, non potè giammai perdersi affatto, come ammirabilmente lo dimostrò Cicerone (2): nulla gens tam fera est, quae now, etiamsi ignoret qualem Deum habere deceat, tamen habendum sciat. Oui autem Deum non praenoverit

-, De mai Deor. D. x

Orazione funebre di Enrichetta Regina d'Inghilterra.
 De nat. Deor. L. 2.

procuratorem esse rerum humanarum, atque adeo hominum rectorem et judicem, is longissime abest a nostra disciplina. Quod si judex hominum et rector Deus est, alio modo intelligi non potest, nisi summa sapientia, justitia et potestate praeditus sit, ut et praemia virtutibus parata habeat, et supplicia vitiis. Nec enim ulla omnino respublica, quod Solon verissime dixit, nisi duabus rebus contineri potest , praemio et poena. Adunque anch' cssa l'umana giustizia deve sanzionar le sue leggi con ricompenso e con pene, le prime debbono esser proporzionate al merito di alcun fatto egregio, lo seconde debbono esser essenzialmente pubbliche, pronte, necessarie, proporzionate ai delitti, dettate dalle leggi. Togliendo per poco dalle leggi questa giusta sanzione, la virtù senza stimoli, e non punito il vizio, si vedrebbero bentosto smarrite le stesse idee dell' onesto e del giusto, e la società stessa sarebbe un perpetuo e continuato disordine. Noi non possiamo a lungo sviluppar questi principt, chè troppo ci allontaneremmo dal nostro scopo ; abbiamo voluto bensì servirci di queste considerazioni come per preliminare al trattato delle pene Ecclesiastiche, le quali dovendo sempre supporre un delitto, gli abbiamo perciò dato il titolo de delitti e delle pene. In questo per appunto abbiam riposto l'oggetto de'giudizi, non perchè i giudizi Ecclesiastici non potessero avere un altro oggetto, chè molte altre cause appartengono puranche al foro Ecclesiastico; ma avendo altrove parlato di tali cause, non restava altro che trattare di queste. Noi dunque, a compimento del nostro lavoro, parleremo nella presente Lezione de' delitti e delle pene in generale, e nelle altre diviseremo quanto peculiarmente a ciascuno di esse si appartiene.

Sebbene le due voci delitto e peccato si prendessero il più delle volte promiscuamente, pure havvi tra loro alcuna differenza; imperocchè, supponendosi nel delitto maggiore difformità che nel peccato, ogni delitto è peccato, e non viceversa; così dicesi peccato ogni azione contraria alla legge eterna di Dio, sia che il disordine fosso grande o piccolo, sia che fosse pubblico, o privato ; dicesi poi delitto quello che importa un grande disordine, e che compromette ancora il pubblico bene: aliud est crimen , dice S. Tommaso (1), et aliud est peccatum. Peccatum dicitur quodcumque sive magnum, sive parvum, sive occultum. Crimen autem magnum et infame. Tutto quello che nel delitto ha ragion di peccato è sempre sottoposto alla potestà delle chiavi , in forza della quale il sacerdote nel tribunale della penitenza assolve il reo con assegnargli una pena conveniente; tutto quello poi di pena che devesi al delitto in ragion di delitto, è sottoposto al giudizio da sperimentarsi nel foro esterno; imperciocchè è tale la natura del delitto che aggiungendo sempre maggiore difformità alla semplice ragion di peccato, dopo essere stato rimesso nel foro della coscienza, devesi anche

<sup>(1)</sup> Lect. 2. com. Epist. ad Timoth.

sottoporre al foro esterno, acciocchè il reo subisca la dovuta pena a sua emendazione, e ad esempio degli altri. Da qui la differenza che sorge nel genere di delitti in Ecclesiastici, civili, e misti; sono delitti Ecclesiastici quelli che direttamente si oppongono alla fede ed alla Religione, e che risguardano le cose sacre, come il delitto della eresia, dello scisma, della simonia ec.; diconsi delitti civili, quelli che direttamente si oppongono allo stato, come l'omicidio, il furto, la rapina ec.; e finalmente delitti misti sono quelli i quali offendono non meno l'ordine politico che il religioso, come lo spergiuro, il sortilegio, l'usura ec. Or dovendo noi parlar de'delitti e delle pene in generale, ci limiteremo per ora a disaminare se debbansi i delitti tollerare, ovvero puni-

re con pene convenienti.

Che tutt'i delitti, i quali offendono l'ordine pubblico, non si debbano tollerare dal pubblico potere, è diritto ormai riconosciuto nell' ordine politico e religioso. E per ciò che si appartiene all'ordine religioso, posta la corruzione dell'umana natura, ed essendo questa più al male che al ben fare proclive fu creduta util cosa e conveniente dagli uomini Apostolici, non meno che dai primi Padri della Chiesa, che colui fosse allontanato dalla Società Ecclesiastica, il quale co'suoi perversi dogmi avrebbe potuto alterare la purità della fede, perchè i suoi errori non avessero infettato il rimanente del Cristianesimo; così S. Giovanni (1) diceva non doversi neppur salutare colui che non predicava la dottrina di Cristo; e S. Paolo (2) voleva che si evitasse l'eretico dopo averlo ammonito de' suoi errori. Coerentemente alla dottrina di questi Apostoli, si espressero i santi Padri della Chiesa, e S. Girolamo diceva (3), che una piccola scintilla di errore non estinta a tempo poteva eccitare un grande incendio, e lo pruova coll' esempio di Ario: Arius una scintilla fuit, sed quia non statim oppressa est, totum orbem ejus flamma populata est; e S. Ambrogio soggiungeva (4) esser l'eresia un'idra che cresce non ostante le sue ferite. se bentosto non si spegne, e si annienta: haeresis velut quaedam hydra fabularum; vulneribus suis crevit, et dum saepe reciditur, pullulat, igni debito, incendioque peritura. Era allor solita la Chiesa domandare il soccorso del braccio secolare per essere ajutata ne' suoi bisogni, e S. Agostino, ciò che per lo innanzi avea creduto inconvenevole, dalla esperienza istruito, giudicò poi necessario: sunt duo libri mei, così egli scriveva (5), contra partem Donati, in quorum primo dixi, non mihi placere ullius saecularis potestatis impetu schismaticos ad comunionem violenter arctari. Et vero tunc mihi non placebat, quem nondum expertus fueram, vel quantum mali auderet impunitas, vel quantum eis in melius mutandis

<sup>(1)</sup> Epist. 2. vers. 10. et 11.

<sup>(3)</sup> Com. in Epist. Galut. c. 5. vers. 9.

<sup>(4)</sup> De fide ad Gratianum cap. 6.

<sup>(2)</sup> Paul. ad Tim. III.

<sup>(5)</sup> Lib. 2. Retract. cap. 5.

conferre potest diligentia disciplinae. Nè i principi secolari ricusavano accordare tal protezione alla Chiesa, sicuri che, scosso il giogo della obbedienza nell'ordine religioso, bentosto altra rivolta sarebbe avvenuta nell'ordine politico; tanto era generalmente ammesso il principio non doversi tollerare coloro, i quali poco memori degli obblighi contratti, avessero voluto allontanarsi dalla fede giurata. Era questo il sistema generalmente ammesso in Europa, e S. Tommaso ragionevolmente dimostrava ai suoi tempi che sebbene gl'infedeli i quali non furono giammai soggetti alle leggi della Chiesa non potevano esser costretti ad abbracciar la fede, non erano però da tollerarsi coloro, i quali una volta soggetti all'impero della Chiesa, ne fossero stati dappoi vilmente disertori. Chi professa la fede, ei diceva (1), per mezzo del battesimo si obbliga a pienamente osservarla, e diventa suddito della Chiesa, e subordinato alle sue leggi; talchè dal sommo potere di essa può essere obbligato all'adempimento della promessa, ed esservi costretto con pene convenienti. Erano questi i raziocini del santo Dottore, poggiati sulla più remota antichità, e quindi generalmente ammessi nel Cristianesimo quando sorse il Protestantismo. Il principio fondamentale di questa eresia, qualunque si fossero state le sue peculiari divergenze, era per appunto di non conoscere l'autorità della Chiesa Cattolica, e le sette che da quello naequero furono molte, operose, nocive. Esse moltiplicaronsi a dismisura : imperocchè i capi di esse aveano la plausibil ragione di allontanarsi dai loro antesignani con quello stesso diritto, col quale Lutero, Calvino, Zuinglio eransi allontanati da un'autorità di maggior peso, e che seco vantava il suffragio dei secoli. La religione fu così abbandonata alle risorse della ragione individuale, e tante furono le credenze per quanti erano gl'individui. Da qui nacque il principio in forza del quale in fatto di religione lasciavasi a eiascuno la libertà di opinare in quel modo che gli sosse sembrato più plausibile senza alcun detrimento della eterna salute : e questo sistema si disse tolleranza religiosa. Ma oh deliri dell' umana ragione! Se la Religione dev'essere il mezzo acciocchè la creatura presti il dovuto culto al suo Creatore, e se il culto e la morale poggiano sul dogma, come altrove abbiam dimostrato, potean dirsi tutte vere quelle credenze in cui professavansi gli opposti dogmi, ed insegnavasi quindi una contraddittoria morale? Come aversi quella unità, per cui Gesù Cristo pregava, e che tanto raccomandavasi da S. Paolo? dove quello spirito della Chiesa primitiva, che si vantan seguire i Protestanti, per cui i Santi Padri della Chiesa cacciavano dalla cattolica comunione colui che altrimenti avesse voluto opinare in materia di fede? E bene il fatto comprovò quanto malamente si fossero apposti questi sedicenti riformatori, chè bentosto questa religiosa tolleranza spinse al fine i Protestanti a tollerar finanche l'ateismo, e quindi a profes-

sare il più aperto indifferentismo.

Or questi principi de' Protestanti, se non allignarono in alcune contrade cattoliche nell'ordine religioso, perchè venian respinte da un principio di sede, sorte ancora ne cuori, vi produssero però un' altra tolleranza, che si disse tolleranza politica, o civile, e non men perniciosa della prima, la quale su predicata come il capolavoro del moderno incivilimento. Essa consiste in quel sistema, pel quale il sommo potere tollera ne' suoi stati i riti di Religioni diverse, e lascia a ciascuno la libertà di professarle. Quale assurdo, quale demenza! Ammettere e riconoscere egualmente negli Stati religioni diverse e contraddittorie è lo stesso che non riconoscerne alcuna, è lo stesso che dare alla legge l'impronta di ateismo; l'ateismo pubblico si comunica a' privati, e bentosto la società senza religione si vedrà governata dal solo impero della forza. Or quanto sia stato nocivo un tal sistema più che le ragioni, valgono a comprovarlo i fatti. Imperocchè il fanatismo della libertà religiosa avendo prodotto il fanatismo della libertà politica, la medesima dottrina che pretendea deporre Dio, depose i re, depose l'uomo stesso abbassandolo alla condizione dei bruti, e l'interesse, il solo interesse, sostenuto dalla forza, divenne il solo vincolo sociale, come provasi a chiare note dalla Storia dell'Inghilterra, e della Francia, ove tali dottrine sventuratamente prevalsero. Ma quanto ben diversamente si esprimeva l'antica e la moderna saggezza! Pitagora diceva (1) potersi piuttosto in aria una città sostenere che alcuna società senza religione sussistere; o Platone (2) soggiugneva, l'ignoranza del vero Dio essere per gli • Stati la più grande delle calamità, e che chi rovesciava la Religione, rovesciava il fondamento di ogni umana associazione ; perchè, come conchiude uno dei più illuminati filosofi del secol nostro, la religione pone l'ordine nella società, mentre essa sola dà la ragione del potere, e dei doveri (3). Sarebbe mestieri qui parlare di una terza specie di tolleranza che specifica il tempo in cui viviamo, e che sventuratamente pare che sia prevalsa in contrade cattoliche, e presso di uomini per altro pii; essa non è vizio d'intelletto, è piuttosto difetto di volontà, che io specificherei col chiamarla tolleranza del non far peggio. Imperocchè uomini per altro pii, nè forniti di cattiva volontà, per timore di non far peggio, timore fatuo, timore effimero, si spaventano in faccia all'errore e molto più in faccia al vizio, lascian la virtù senza premio, impunito il vizio stesso, e quindi, questo menato in trionfo, concorrono non poco alla pubblica corruzione. Sappian costoro che l'errore, cui non si resiste, tacitamente s'approva, error cui non resistitur approbatur, et veritas, cum minime defendatur, oppri-

Contr. Coloten. Op. p. 1125.
 De Bonald. Il divorzio considerato nel secolo XIX. Dis. prel.

mitur; e si ricordino del detto di S. Paolo, esser degni cioè di morte quelli che fanno il male, e quei che vi acconsentono: di gni sunt morte non solum qui faciunt, sed qui consentiunt facientibus.

Presso di noi niuna tolleranza religiosa o politica è sanzionata dalle leggi, che anzi l'una e l'altra è stata sempre proscritta; imperocchè la sola Religion cattolica è dominante, nè si ammette alcuna setta. La Religion cattolica apostolica romana, si disse nel primo articolo del concordato del 1818, è la sola Religione del regno delle due Sicilie, e vi sarà sempre conservata con tutt'i diritti e prerogative che le competono secondo le ordinazioni di Dio, e le sanzioni canoniche; ed in conformità di questo articolo si disse nel secondo articolo, che l'insegnamento nelle regie università, collegi e scuole si pubbliche che private, devesse in tutto essere conforme alla dottrina della medesima cattolica religione. Che anzi i nostri Sovrani non rifinirono giammai d'inculcare nelle loro leggi l'adempimento degli uffizi della Religione, come rilevasi dai diversi rescritti emanati sulla santificazion delle feste, e sulle diverse leggi penali contro i bestemmiatori, i sacrileghi, ed in generale contro i disprezzatori della divinità.

# BBZZOTE EL.

# DELITTI ECCLESIASTICI IN PARTICOLARE — APOSTASIA — SCISMA — ERESIA.

Osservata nella scorsa lezione l'essenziale distinzione che passa tra delitti e peccati, rimettendo a' moralisti trattar di questi, fa mestieri ponderare in ragion canonica quali sieno i delitti Ecclesiastici, per cui sono comminate pene spirituali; nel che fare non porremo a disamina tutti i delitti che possonsi commettere contro la Ecclesiastica società, ma i principali soltanto, e discorrendo nella presente Lezione dei primi tre delitti, cioè dell'Aposiasia, dello Scisma, e dell'Eresia; tratterem de' rimanenti nell' altra.

Apostasla, voce greca, corrisponde alla latina discessio, che vuol dire discrzione; essa consiste in quell'errore dell' intelletto, accoppiato alla pertinacia della volontà, in forza del quale alcuno abbandona uno stato che solennemente professò. Questa definizione è comune alle tre specie di apostasla che possono aver luogo; giacchè havvi un' apostasia per cui si abbandona tutta intiera la cattolica fede, la seconda in forza della quale si abbandona lo stato regolare, e la terza infine è quando si abbandona lo stato chiericale. La prima apostasla consiste adunque in quella determinazione della volontà, supposto sempre l'errore dell' intelletto, con cui si abbandona la fede Cristiana professata nel santo battesimo: secondo poi la credenza che avrà abbracciata, si dirà l'Apostata Giudeo o l'agano; che se non professasse alcuna credenza,

si dirà Ateo. Differisce poi l'Apostasla dall'eresia in questo, che quella contraddice in generale a tutte le verità della fede, laddove questa a propria elezione alcune ne ritiene; sebbene l'aposta-. ta per diritto Ecclesiastico sia soggetto a tutte le pene ancora che sono state fulminate contro gli Eretici, come qui appresso vedremo. Ma oltre l'apostasia dalla Religion Cristiana, vi è l'apostasla dall'Istituto regolare, e questa si verifica allorchè colui il quale professò o tacitamente, o espressamente in qualche Istituto dalla Chiesa approvato, abbandona il chiostro senza la legittima licenza del suo superiore, coll'intenzione di non volervi più ritornare: poco importa poi se abbia o no dismesso l'abito per essere dichiarato apostata; imperocchè siccome non già l'abito ma la professione sa il monaco, così non già l'abbandono dell'abito, ma l'intenzione di non volere più ritornare nel Chiostro costituisce l'apostasla. È poi questa la differenza in ragion della pena, che, abbandonando l'abito religioso, per diritto comune incorre ipso facto nella scomunica (1) , laddove ritenendolo non incorre se non nelle pene tassate dalle regole di ciascun ordine. Finalmente sarà ancora considerato come apostata dall'Ordine Sacro colui che abbandona l'abito e le funzioni di quell'ordine, cui solennemente dalla Chiesa era stato consecrato; egli perde i privilegi del Chiericato, ed è punito con pene convenienti, come dicemmo nella Lezione sui doveri dei Chierici. Qui giova soltanto riflettere che non deve considerarsi come apostata colui , il quale , costituito in minoribus, abbandona lo stato Chiericale : dannoichè egli si considera come novizio, e quindi rimane sempre al suo arbitrio il voler progredire, o abbandonar quello stato cui erasi diretto, ma che non avea solennemente e definitivamente professato.

Il secondo delitto contro la società Ecclesiastica è lo scisma. È questa voce greca che corrisponde alla latina scissio, e vuol dire separazione. Essa vien definita, la volontaria separazion di alcuno dall'unità della Chiesa; voluntaria separatio sui ipsius ab unitate Ecclesiae : e siccome l'unità della Chiesa consiste nella connessione dei membri tra di loro, e in ordine al capo che è Gesù Cristo, le cui veci sono in terra rappresentate dal Sommo Pontefice, il quale è il suo Vicario, così in tre guise può alcuno divenire scismatico, cioè o col separarsi dai membri della Chiesa, o soltanto dal capo di essa, o unitamente dal capo e dai membri. Differisce lo scisma dall'eresia in quanto che l'eresia si oppone direttamente alla fede , laddove lo scisma si oppone soltanto alla carità che dee regnar nella Chiesa; beninteso però che lo scisma, sebbene sia distinto dalla eresia, mena però alla stessa, dovendo lo scismatico mostrar la ragione della sua divisione cioè la disparità in alcuna cosa che risguarda la fede, e quindi a poco a poco dee benanche allontanarsi dalla vera credenza; molto più

<sup>(1)</sup> Cap. ut periculosa tit. ne Clerici et monachi in VI. libr. 3.

poi allorchè lo scismatico si allontana dalla comunione ed obbedienza verso il Sommo Pontefice, alle cui decisioni devesi pieno assentimento come quegli che con primato di giurisdizione, jure divino, comanda in tutta la Chiesa. Comunque però si consideri lo scismatico, va sempre soggetto alle stesse pene che sono state fulminate contro gli eretici, come gul appresso vedremo.

Finalmente l'eresia è benanche voce greca, e vuol dire elezione, perchè l'eretico fra tutt' i dogmi della fede sceglie a proprio giudizio quelli che sono più coerenti alla sua ragione; dicesi anche setta a sectando, perchè l'eretico segue una speciale opinione contraria a quella che tiensi comunemente nella Chiesa. È questa la definizione nominale dell'eresia; in quanto poi alla definizione reale, essa è un errore pertinace, manifestamente contrario alla cattolica fede in colui il quale professò una volta la religione di Gesu Cristo: error pertinax fidei Catholicae manifeste contrarius in eo qui fidem Christi in veritate professus est. Dicesi in primo luogo errore pertinace, perchè non basta a dirsi eretico che alcuno erri circa le verità della fede per ignoranza, o perchè la fede non gli sia stata sufficientemente promulgata, nel quale caso l'eresia sarebbe soltanto materiale, ma acciocche si abbia la vera eresia, che dicesi in altro modo eresia formale, è necessario che all'errore dell'intelletto si accoppi la pertinacia, ossia la ostinazione della volontà, in quanto che l'eretico, mosso da naturali motivi, e dal suo capriccio, non vuole ammettere le verità della fede sufficientemente promulgata dalla Chiesa Cattolica. Dippiù questo errore con pertinacia dev'essere manifestamente contrario alla fede; che se fosse contrario ad una verità naturale, o anche ad una verità la quale, sobbene comunemente si abbia da'Cattolici, pure non è di fede in quanto che non trovasi registrata nella Scrittura, o nella tradizione, e come tale non è proposta dall'autorità della Chiesa, in questo caso non si verifica l'eresia. Finalmente in questa si ricerca che l'errore con pertinacia abbia luogo presso colui il quale una volta professo la fede di Gesù Cristo per mezzo del battesimo; è questa una condizione necessaria per distinguere l'eretico dal pagano, e dal giudeo, giacchè anche costoro, quantunque a preferenza scelgano con pertinacia l'errore, sono però infedeli, e non van compresi nella classe degli eretici, non essendo stati giammai battezzati. L'eresia si divide in materiale e formale, secondo ciò che abbiam detto di sopra; come ancora in interna ed esterna; quella racchiude un errore contro la fede non manifestato con alcun segno esteriore; questa al contrario si verifica allorchè alcuno nega colle parole, oppur coi fatti la fede, che un tempo internamente professava. L'eresia esterna può essere ancora occulta, o manifesta; occulta dicesi quella che non si conosce da alcuno o da pochi; dicesi manifesta allorchè è conosciuta da molti. Si è domandato, se chi dubita della fede debba tenersi per cretico? In mezzo alle varie opinioni degli autori, seguendo la più accreditata, e generalmente ammessa, rispondiamo con distinzione. Imperocchè, se il dubbio è negativo, in quanto che alcuno sospende il suo giudizio, o perchè voglia ricercare novelli motivi di credibilità, o perchè in quel tempo non vuole stancarsi nella inquisizione di una cosa di molta importanza, costui non portando sulla cosa alcun giudizio, non si può a stretto senso chiamar eretico, a meno però che non si trovasse nel caso e nella necessità di fare un atto di fede, o di pubblicamente confessarla, obbligando allora il precetto affermativo della confession della fede. Che se il dubbio è positivo, in quanto che alcuno, ponderati i motivi dell'una e dell'altra parte, sospende il suo giudizio col non assentire ad alcuna, allora costui sarà senz' altro un eretico: come nel caso se taluno dubitasse sull'esistenza del Purgatorio, o sulla presenza reale di Gesù Cristo nel Sacramento dell'altare; giacchè, sebbene non si neghi la verità, sulla quale si dubita, pur tuttavolta con questo dubbio si giudica positivamente che quella verità non sia certa, e che quindi la Chiesa che la propone non sia infallibile; e sotto questo rapporto devesi intendere ciò che è prescritto da canoni : dubius in fide est infidelis ; giacchè chi dubita in questo secondo senso è un infedele, e quindi va soggetto a tutte le pene stabilite dalla Chiesa contro gli eretici.

Ciò posto, varie sono state le pene spirituali dalla Chiesa fulminate contro gli eretici, e la prima di queste è la scomunica maggiore, riservata al Papa. Questa scomunica non s'incorre da chi fu eretico materiale, avendo noi definito comprender l'eresia l'errore dell'intelletto colla pertinacia della volontà; ciò che non si osserva nella eresia materiale; parimente neppur s'incorre dall'eretico meramente interno, o soltanto esterno; non dal primo perchè sebbene l'eretico soltanto interno sia veramente eretico nel foro della coscienza ed in faccia a Dio, non lo è però in faccia alla Chiesa, alla quale non si appartiene secondo la più plausibile sentenza giudicar degli atti interni, essendo nota la massima di dritto cogitationis poenam in foro nemo patitur; nè dal secondo s'incorre tal pena, cioè da colui il quale o per timore, o per isdegno, o per la speranza di un lucro, si mostra esternamente eretico, nel mentre che internamente non lo è, come nel caso che costui profferisse una proposizione ereticale, che calpestasse il crocifisso, o l'imagine de santi, o altra consimile azione indegna facesse; costui, sebbene gravissimamente peccasse, non deve però considerarsi eretico, benchè il foro esterno lo abbia per tale, a meno che chiaramente non dimostrasse il contrario; giacchè l'eresia è un error della mente, e le pene della Chiesa non sono state fulminate se non contro coloro i quali realmente sono eretici. Resta dunque a dire che l'eretico interno, purchè distintamente ed assertivamente esterni la sua eresia, ancorchè que sto si faccia occultamente, e senza la presenza d'alcuno, incorre

nella scomunica riservata al Papa. Tanto dispongono i sacri canoni (1), e per ciò che alla riserva s'appartiene, sebbene essendo essa occulta, sia stato disposto dal Tridentino potervi assolvere i Vescovi (2), nure questa facoltà fu di nuovo ne' Vescovi ristretta dalle sussecutive disposizioni dei Sommi Pontefici Sisto V, Gregorio XIII, Clemente VIII e Paolo V, in guisa che ora la più comune e sicura sentenza de' Teologi tiene non potersi assolvere il caso della eresia anche occulta se non dal solo Romano Pontefice, nè ad altri è permesso, non ostante qualunque siasi facoltà o privilegio, anche in vigore del Giubileo.

Ma oltre la scomunica , altre pene spirituali sono state comminate contro gli eretici. Essi sono privati di ogni giuridizione, allorchè sono nominatamente denunziati e dichiarati per tali , come abbiamo dalla Bolla di Martino V. ad evitanda scandala, emanata nel Concilio di Costanza ; dalla quale parimenti rilevasi che senza questa dichiarazione, gli eretici occulti, ed anche i manifesti, ritengono tuttora la loro giuridizione fino alla solenne dichiarazione dell'Ecclesiastico potere, e ciò ad evitare le perplessità di coscienza che potrebbero seguire specialmente nel Sacramento della penitenza in ordine dell'assoluzione. Parimente sono essi privati dei loro benefici dopo la sentenza del giudice (3); è loro denegata la Ecclesiastica senoltura se moriranno ostinati nella eresia (4), e finalmente sono irregolari (5); la quale irregolarità s'incorre non solo dagli eretici, ma eziandio da'loro fautori, da'loro proseliti, e finalmente anche da loro figli sino alla seconda generazione se fu eretico il padre, e fino alla prima, se il fu la madre.

#### B 2 2 2 0 27 28 222.

#### PENE ECCLESIASTICHE CONTRO LA SIMONIA, ED IL SACRILEGIO.

Oltre i delitti spirituali che abbiamo accennati nella scorsa Lezione, altri moltissimi ve ne ha, contro i quali l' Ecclesiastico potere stabili pene corrispondenti. Noi, a compimento del trattato, raccoglieremo i principali nella presente Lezione, e li ridurremo a due, cioè alla simonia, ed al sacrilegio.

La simonia vien rettamente definita la deliberata volontà di comprare, o di vendere qualche cosa spirituale, o a questa annessa, per un prezzo temporale. Essa trae il suo nome da Simon Mago, che offeri danaro agli Apostoli per acquistare i doni dello Spirito Santo, o sieno le grazie gratis date, onde simoniaci si appellano tutti coloro che di un tal vizio sono infetti. Esaminiamo

<sup>(1)</sup> Cap. excom. de haereticis. - Cap. noverit de cententia excomm.

<sup>(2)</sup> De Reform. sess. 24. cap. 6. (3) Cap. ut commissi de haeret. in VI.

<sup>(1)</sup> Cap. Quicumque de haeretic.

<sup>(5)</sup> Cip. Statutum 2. end. tit. de hacretic.

per poco la mentovata definizione : si è detto la deliberata volontà, tra perchè non vi è peccato senza volontà, e perchè alle volte basta per commettere la simonia il pravo affetto unito all'opera, senza alcun patto esteriore : di comprare o di vendere, colle quali parole non solo s'intende il vero contratto di compra, ma qualunque contratto innominato, con cui si dà una cosa temporale per acquistarne una spirituale, o viceversa, e ciò per fine primario: qualche cosa spirituale, sotto il qual nome s'intende una cosa o un'azione sacra che risguarda il culto di Dio, o la salute delle anime, com'è ogni potestà soprannaturale, o il suo uso, un atto di ordine, o di ecclesiastica giurisdizione, una grazia gratis data, o gratum faciente, l'orazione, i sacramenti, le reliquie di santi, ed altre cose di simil fatta: o annessa a qualche cosa spirituale, colle quali parole s'intende ciò che si riferisce in modo allo spirituale, che l'uno non possa vendersi senza dell' altro. Una cosa temporale può esser annessa ad una spirituale in tre modi : antecedenter, concomitanter, et consequenter. Antecedentemente è annesso alla cosa spirituale il diritto di patronato, che prima della presentazione, ed istituzione del beneficio ecclesiastico si suppone come il fondamento di esso: in concomitanza allorchè è annessa la fatica intrinseca necessaria ad eseguire gli offici spirituali; e conseguentemente come sono i frutti che dal beneficio si percepiscono. Si dice da ultimo per un prezzo temporale, cioè per qualunque cosa stimabile con prezzo. Triplice può essere questo prezzo temporale, secondo i Teologi, cioè munus a manu, munus ab obsequio, munus a lingua. Munus a manu si dice il denaro, e tutto ciò che è apprezzabile; munus ab obseguio indica i servigi non dovuti, che si ricevono, o si prestano per conferire, o per ottenere dipoi un beneficio ecclesiastico; munus a lingua significa le preghiere, le lodi, le adulazioni, ed anche le minacce dei potenti. Si avverta che vi sono dei casi nei quali è lecito dare qualche cosa temporale per lo spirituale : 1° in attestato di gratitudine : purchè non si sia promessa prima di darsi il beneficio, nè si esiga dopo come dovuta; 2º per una mera liberalità; sebbene nelle ordinazioni, e nei concorsi per cura di anime non sia lecito nè anche per queste due cagioni; 3º per l'onesto sostentamento de' ministri della Chiesa, poiche dignus est operarius mercede sua (1); 4° per la fatica estrinseca; 5° ad evitare un'ingiusta vessazione: ma qui si deve riflettere che allora si è acquistato il jus ad rem, ed è lecito, quando la persona cui si dà può nuocere soltanto.

Comechè una sia in sè la simonia, pure dividesi in varie specie, sì per la diversa natura delle cose sacre che si acquistono con prezzo, e sì pel diverso modo onde si acquistano. Ed in vero, secondo la diversa natura delle cose sacre la simonia si distingue in quella

<sup>(1)</sup> Luc. X. 7.

che dicesi di diritto divino, e naturale, ed in simonia di diritto ecclesiastico: la prima è la vendita di una cosa spirituale in quanto è propriamente tale, come se si comprino, o vendano i sacramenti, se un calice si venda dippiù perchè consecrato ec., e questa è intrinsecamente mala, e non ammette dispensa; l'altra si ha quando vi è una specie, un pericolo, un'occasione di simonia, ed è riprovata dalle sole leggi della Chiesa per la riverenza dovuta alle cose sacre, come se si vendesse il crisma per cagion della sola materia ec., e questa è mala perchè proibita, ed ammette dispensa, Ancora si divide la simonia in mentale . convenzionale . reale, e confidenziale. La mentale esiste nel solo pensiere ; laonde se vi è un nudo proposito di commettere la simonia dicesi puramente mentale : se si dà . o si riceve qualche cosa spirituale per la temporale , o viceversa senza alcun patto nè anche tacito , può dirsi mista-mentale. La simonia convenzionale consiste in un patto reciproco espresso, o tacito, ma senza esecuzione, almeno compiuta dall'una e dall'altra parte. Quindi è anche doppia, cioè puramente convenzionale, quando il patto non è stato eseguito da alcuna delle parti, e mista-convenzionale, quando è stato da una delle parti eseguito. La simonia reale consiste in un patto compiuto dall' una e dall'altra parte, almeno incoato, come se si è conferito il beneficio e pagata una porzione del prezzo. La simonia confidenziale si ha quando uno fa ottenere ad un altro il beneficio o eleggendolo, o presentandolo, o conferendolo, o rinunziandolo con una certa confidenza, cioè con un patto espresso, o tacito che quegli per cui si ottiene lo rinunzi dopo qualche tempo o a lui , o ad altri divenuto capace di riceverlo , e dicesi simonia confidenziale per accesso; o lo rinunzi pria di prenderne possesso. col patto di ricuperarlo, morendo la persona cui l'ha rinunziato, o pur lasciandolo, e dicesi simonia confidenziale per ingresso; o lo rinunzi ad un altro dopo di averne preso possesso, colla condizione che questi poi lo restituisca a lui, o ad altri, e dicesi simonia confidenziale per regresso : che se uno presenti , rinunzi , o conferisca col patto espresso, o tacito di darsi a lui o ad altri una pensione, cioè una porzione de frutti del beneficio, la simonia dicesi confidenziale per pensione. Si noti che l'accesso, l'ingresso, ed il regresso debbono risguardare lo stesso beneficio, altrimente non sarà simonia confidenziale, ma convenzionale-mista, o reale.

In quattro cose si può verificare la simonia, cioò nell'amministrazione de Secarmenti, e nelle altre sacre funzioni, nella collazione de benefici, nella collazione degli ordini, e nell'ingresso alla Religione. Le discorreremo tutte brevemente, Se nell'amministrazione de Sacramenti, e nelle altre sacre funzioni si esige qualche cosa temporale come prezzo della spirituale, è simonia e quindi il Concilio Lateranese sotto Alessandro III dice: Horrible minis et quod in quibusdam Ecclesiis Geum enaditas patribletra habere, si ut pro Episcopis, vel Abbatibus, seu guibuscumque personis ecclesiasticis ponendis in sedem, seu introducendis presbyteris in ecclesiam, nec non et pro sepulturis, et exequiis mortuorum, et benedictionibus nubentium, seu aliis sacramentis aliquid requiratur (1). Il celebrare la messa, l'assistere al coro, ed il predicare, principalmente per riguardo della mercede, è simonia mentale: non ideo praedicent, dice Gregorio Magno, ut alantur, sed ideo alantur ut praedicent, non ut in intentionem solvendi victus transeat actio praedicatoris, sed ad utilitatem praedicationis deserviant ministeria sustentationis (2). Se in estrema necessità si dà del denaro ad un ministro che non vuole conferire gratuitamente il sacramento, assin di piegare la sua iniqua volontà, non si commette simonia da colui che dà. Nè è simonia insegnar la Teologia ed altre scienzo sacre per convenuti stipendi, poichè siffatte lezioni sono immediatamente dirette a coltivar l'intelletto. Il vendere atti di giurisdizione è simonia, poichè questi sono spirituali. Si domanda, se per l'omissione di un atto spirituale sia lecito ricever qualche cosa temporale senza simonia; noi rispondiamo che se l'omissione dell'atto spirituale dipende da giurisdizione non è lecito, come se si ricevesse denaro per negare l'assoluzione da' peccati nel foro interno, e dalle censure nel foro esterno; se poi non dipende da giurisdizione, è lecito, come se si desse danaro ad un Sacerdote affinchè si astenesse dal celebrare la messa. Finalmente si vuol conoscere se è simonia vendere la sepoltura; in ciò convien distinguere se si compra il fondo per uso di sepoltura sacra. ad esempio di Abramo, che comprò una spelonca per seppellirvi Sara, non è simonia; ma se si compra parte del cimitero, o della Chiesa per costruirvi un sepolcro, è simonia di diritto Ecclesiastico (3). Si noti però che se alcuno vuole acquistare il luogo. della sepoltura per se e pe' suoi eredi in modo che non possano ivi seppellirsi i corpi degli altri fedeli, per questo diritto è lecito esiger qualche cosa, si perchè l'obbligo che contraggono i Rettori di non farvi seppellire altri sembra stimabile di prezzo, sì perchè tale è la consuetudine.

Il secondo oggetto della Simonia è la collazione de' benefici. Che il conferire i benefici ecclesiastici, eleggere, nominare, presentare ec. per un prezzo temporale, sia una simonia, si prova non solo dall' intero titolo delle decretali de Simonia, ma benanche dalla ragione, poichè il vendere gli offici sacri è simonia, ed i benefici ecclesiastici per questo si conferiscono, e sono ad essi annessi. Tal simonia poi è di diritto divino, e lo dimostra Alessandro Il (4) coll' autorità del Concilio Calcedonese; e l'insegna-

(2) Greg. M. Hom. XIX. in Job.

(4) Can. ex multis caus. 1. q. 3.

<sup>(1)</sup> Conc. Lat. sub Alex. III. cap. IX. De Simon.

<sup>(3)</sup> Cap. XIII. de sepulturis 1. L. 2. et 9. C. de relig. et sumpt. Fun.

no U rbano II (1) e S. Tommaso (2). Il permutare poi i benefict, o il r inunziarli con certe condizioni senza legittima autorità, è simonia di diritto ecclesiastico (3). Il dare o ricevere qualche cosa come prezzo per l'ingresso alla religione, per la vestizione dell'abito, o per la professione è anche simonia, come apertamente dichiarò il Concilio Lateranese sotto Innocenzo III (4), e prima il Concilio Niceno II (5) e Clemente III (6) e dopo ancor S. Tommaso (7).

Ci rimane ora a dir qualche cosa sulle pene stabilite dalla Chiesa contro i Simoniaci. La simonia mentale non è soggetta ad alcuna censura, o pena, poichè non sogliono le leggi umane punire gl'interni pensieri della mente, come defini espressamente Gregorio IX (8): Sufficit delinquentibus per solam poenitentiam suo satisfacere creatori. Lo stesso dicasi della simonia convenzionale, perchè odia sunt restringenda (9), ed anche perchè questo è lo stile della Curia Romana e della sacra penitenzieria, come ci attesta Navarro. Si eccettua soltanto la simonia confidenziale nei benesici, perchè vi è maggior sacilità e pericolo di commetterla; quindi è soggetta a pene più rigorose. Queste riduconsi a quattro: 1º alla scomunica latae sententiae, riservata al Sommo Pontefice, se i delinquenti sono inferiori ai Vescovi; poichè i Vescovi sono colpiti ipso facto dall'interdetto ab ingressu Ecclesiae; 2º alla privazione del beneficio simoniaco, e ciò prima della sentenza del giudice; 3º alla privazione di tutti gli altri benefici e pensioni, ma dopo la sentenza del giudice, almeno dichiaratoria; 4º all'inabilità a ricuperare il beneficio perduto, ed a conseguirne altri ancora (10). La simonia reale ne' benefici ecclesiastici è colpita da una triplice pena: 1º dalla scomunica riservata al Sommo Pontefice. nella quale incorrono quei che ottennero il beneficio, quei che lo conferirono, presentarono, o procurarono in qualunque modo che si conferisse (11); 2° è nulla la collazione, la presentazione, l'elezione, cosicchè chi ha ottenuto il beneficio non può far suoi i frutti, e debbe restituire prima della sentenza del giudice l'uno, e gli altri (12): 3º colui che ha avuto il beneficio con tal simonia, o è stato eletto, o presentato, in niun modo può divenir capace dello stesso beneficio, nè anche con dispensa del Vescovo (13).

(1) Can. Solvator caus. 1. q. 5.
(3) Urb. III. cap. Quaesitum de rerum permut. Innoc. III. cap. cum olim. Greg. IX. cop. Pactiones. S. Thom. 2. 2. q. c. art. 1. Trid. Sess.

XXV. De ref. cap. 7. Pius V. Const. Quanta Ecclesiae Dei LVIII.

(4) Cap. quoniam.

(5) Cap. XIX.

(4) Cap. quoniam.
 (5) Cop. XXV. De Simonia.
 (7) In IV. Dist. XXV. Q. 2. art. 2.

(8) Cap. Mandato de Simon.

(9) Cap. XV. et XXX. de reg. jur. in 6.

(10) Pius IV. Const. sive Bulla LXXXV., et Pius V. Bulla LXXXV.

(11) Extravag. Cum detestabile de Simon.

(12) Ead. extravag.

(13) Cap. nobis de Simon., et cap. penult. de electione.

Se poi il beneficio era semplice, o pure la simonia è stata da altri commessa all' insaputa sua, e senza che egli l'abbia mai ratificata, dopo di essersene volontariamente spogliato, può il Vescovo abilitarlo con dispensa ad investirsene di nuovo (1). La simonta reale nella collazione degli ordini è anche colpita da una triplice pena: 1º incorrono nella scomunica ipso facto riservata al Pana, tanto chi ordinò, quanto chi su ordinato, e chi su mediatore per far conferire gli ordini (2); 2º l'ordinato rimane sospeso dall'esercizio di tutti gli ordini, anche di quelli, nei quali era stato prima iniziato; 3º l'ordinante rimane sospeso dalla collazione di tutti gli ordini per un triennio (3); e per la mentovata Costituzione di Sisto V gli è interdetto ancora l'ingresso della Chiesa. La simonla reale che si commette nell'ingresso alla Religione è anche colpita da una triplice pena: 1º Incorrono ipso facto nella scomunica riservata al Papa tutti quei che danno e ricevono denaro, o altro prezzo (4); 2º Tutti i religiosi che hanno consentito alla deliberazione simoniaca emessa nel Capitolo, sono sospesi dagli offici capitolari, la qual sospensione è riservata al Papa (5); 3º Colui che conscio della simonia ha professato debbe esser chiuso in un monastero di più stretta e rigorosa osservanza per sentenza del giudice ecclesiastico (6).

Per conchiudere la presente lezione diremo poche parole sul sacrilegio. Il sacrilegio è la violazione di una cosa sacra, o sia a Dio consacrata. Questa violazione potendo risguardare o le persone, o i luoghi, o le cose dedicate al culto del Signore, perciò il sacrilegio si divide in personale, locale, e reale. La violazione della persona sacra può avvenire o coll'eseguire contro di essa azioni violente (7), o col trattare lussuriosamente il suo corpo. La violazione della cosa sacra può accadere o col ricevere, o coll'amministrare, o col trattare indegnamente i Sacramenti, o col trattare indegnamente i Sacramentali, o coll'abusarsi dei vasi sacri, della croce, dell'altare, delle immagini dei Santi, e di altre cose, che sogliono consecrarsi, o benedirsi, come pure coll'abuso delle sacre scritture. Finalmente la violazione di un luogo sacro può avvenire per la polluzione della Chiesa o del Cimitero, il che avviene per un omicidio volontario ivi commesso, per l'ingiurioso versamento del sangue umano, per l'effusione mortalmente illecita del seme, per la sepoltura di uno scomunicato o interdetto vitando e per la sepoltura di un infedele, pagano ec.; può avvenire eziandio per la violazione dell'immunità

<sup>(1)</sup> Eod. cap. penult. de elect.

<sup>(2)</sup> Ead. extravag. Cum detestabile de Simon., et Sisti V. Const. quae incipit Sanctum, et salutare.
(3) Ex cap. Si quis ordinaverit. De Simon.

<sup>(4)</sup> Extrav. Sane de Simon.
(6) Cap. XXV. et Cap. XL. de Simon. (5) Ead. extrav.

<sup>(7)</sup> Can. si quis suadente 29. caus. 17. q. 4.

Ecclesiastica, per l'esercizio di un'azione profana, ed anche pel furto commesso nella Chiesa. Giova rammentare la regola di Giovanni VIII (1): Sacrilegium committitur auferendo sacrum de sacro, vel non sacrum de sacro, sive sacrum de non sacro (2). Quanto alle pene stabilite contro i sacrileghi è da avvertire che i percussori de'Chierici sono colpiti dalla scomunica, come dicemmo parlando del privilegio del canone. Riguardo poi alle altre specie di sacrilegio, oltre il peccato, che è sempre gravissimo, alcune sono punite dalle leggi civili, come il furto sacro.

## BBILONE IV.

## PENE, E CENSURE ECCLESIASTICHE IN PARTICOLARE.

Uno è l'oggetto di tutte le pene, l'emenda del reo, e l'esempio altrui. Fra le pene Ecclesiastiche alcune risguardano il corpo,
delle quali abbiamo altrove parlato, alcune altre appartengono
principalmente allo scopo, e siccome della irregolarità che è anche una pena spirituale, dicemmo abbastanza nel trattar dell'ordine, resta ora a dir qualche cosa delle altre pene spirituali, che
sotto il nome comprendonsi di censure. Cosicchè pena è il genere, e
censura la specie; onde l'irregolarità è pena, ma non è censura: ogni censura adunque è pena, ma non viceversa, e questa è
la differenza che debbe ammettersi tra le pene, e le censure.

Il vocabolo censura trae la sua origine dal verbo censere, che significa giudicare, e che presso i Romani indicava quella nota d'infamia segnata dai censori, per cui un cittadino era cancellato dall'ordine dei Senatori, o dei Cavalieri, o dei Plebei. La Chiesa ha adottato la stessa voce, e l'ha definita una pena spirituale e medicinale, inflitta per una colpa che priva il fedele dell'uso di alcuni beni spirituali. La censura può fulminarsi da tutti coloro che hanno la potestà di giurisdizione nel foro esterno, sia ordinaria, sia delegata (3). Essa dividesi in tre specie, cioè scomunica, sospensione, ed interdetto, delle quali tutte faremo parola nella presente Lezione (4).

La scomunica è una censura ecclesiastica, per cui un cristiano è separato dalla comunione della Chiesa; dividesì in maggiore, e minore (5). La maggiore, detta ancora mortale ed anatema, si fulmina contro quei che hanno commesso gravi delittì, e sono pertinaci. La minore, che si chiama pur medicinale, si emana contro di coloro che confessando il proprio delitto, o convinti dello stesso, chiedon penitenza, e pace. Dippiù altra è la scomu-

<sup>(1)</sup> Can. Quisquis caus. XVIII. Q. 4.

<sup>(2)</sup> Can. quisquis 21. caus. 17. q. 4. §. 2. (3) Can. 10, de Poen. et Remis.

<sup>(4)</sup> Cap. 20. de Verb. signif.

<sup>(5)</sup> Cap. si quem 39. de sent. excom.

nica ferendae sententiae , ed altra latae sententiae , la prima è inflitta dal giudice a causa conosciuta, e vi s'incorre, dopo di essere stata pronunziata la sentenza ; la seconda colpisce ipso facto appena violato il canone. Se si adoperano le voci excommunicetur, segregetur, vel praecipimus sub poena excommunicationis, la scomunica è ferendae sententiae; se poi si usano le parole sit ipso facto excommunicatus, vel ipso jure excommunicationem incurrat, cel anathema sit , è scomunica latue sententiae. Ancora giusta la celebre Costituzione di Martino V, emanata nel Concillo di Costanza, e pubblicata in tutta la Chiesa, gli scomunicati o sono vitandi, o tollerati: diconsi vitandi quei che i fedeli sono obbligati ad evitare; sono vitandi i pubblici percussori dei Chierici, e quei che sono nominatamente scomunicati, pubblicati, e specialmente denunziati ; tutti gli altri sono tollerati. Gli effetti della scomunica sono diretti, o indiretti: i diretti riduconsi ad otto, cioè alla privazione dei suffragi comuni della Chiesa; alla privazione della celebrazione, e presenza dei divini offici, all'inabilità a qualunque beneficio ecclesiastico, alla privazione dell'eseccizio di giurisdizione spirituale, alla privazione della comunione civile coi fedeli, alla privazione della ecclesiastica sepoltura, e finalmente all'annullamento delle grazie impetrate dalla santa Sede. Gli effetti indiretti poi riduconsi a due; se si viola la scomunica con un atto di ordine maggiore, s' incorre nella irregolarità; e se alcuno per un anno intero si ostina nella scomunica, si può procedere contro di lui come sospetto di eresia.

Conviene ora discorrere brevenente di tutti questi effetti. Riguardo al prime, così lo somunicato vitando che il tollerato validamente ricevono i sacramenti, cocettuata la penitenza: ma illecitamente, purcho ano si trovigo in necessità. So ricevono il sacramento dell'ordine, i neorrono nella sospensione, e se sono chierioi secolari, e scientempete ricevono questo Sacramento.

devono deporsi (1).

Lo comunicalo folicrato validamente amministra, cel anche lecitamente se è richiesto. Il Vistando amministra validamento, e lecitamente in necessità i seramenti necessari; fuori necessità l'escilamente, ma validamente i cecclustata peniteras. Se l'uno o l'altro illecitamente amministrano coll'escreizto di un ordinanggiore, incorrono nella ricegolarità (2). Se uno riceve i seramenti dallo scomunicato tollerato, in qualcho necessità, non peca; serna necessità più probablimento neancho peca: se il riceve da uno scomunicato vitando senza necessità, peco que, ed incorre nella scomunica minore, o se senza necessità riceve di Battesit-

Cap. cum illorum 32. de sent. excom.
 Ita commun. ex can. Si quis episcopus 6. et 7. cau. U. q. 3. ex

<sup>(2)</sup> Ita compun. ez can. Si quis episcopus o. et 7. can. Id. q. 3. ex cap. si celebrat. ult. de cleric. excom. etc. ez cap. is qui 18. et cap. iscui 20. de sent. excom. etc. in 6. et aliunde.

mo da un eretico dichiarato incorre nella irregolarità (1). Se finalmente si riceve l'ordine da un Vescovo scomunicato vitando, oltre la scomunica minore, s'incorre anche nella sospensione dallo esercizio dell'ordine ricevuto (2). Se uno amministra i sacramenti allo scomunicato vitando, pecca gravemente, ed incorre nella scomunica minore, e nell'interdetto dall'ingresso della Chiesa, tranne il caso di estrema necessità (3). Se gli amministra al tollerato occulto che pubblicamente li chiede, non pecca neanco. Il chierico che scientemente e spontaneamente amministra i sacramenti ad uno nominatamente scomunicato dal Papa incorre nella scomunica riservata alla santa Sede (4).

Riguardo al secondo e al terzo effetto, lo scomunicato vitando à escluso dai suffragi comuni della Chiesa, non da quelli dei privati: il tollerato non è escluso dai secondi, ed è quistione se lo sia dai primi. Chi applica i suffragi comuni pel vitando pecca, ed incorre nella scomunica minore: ma può applicare per lui i privati. E questione se pecca chi applica i comuni pel tollerato, ma non incorre in alcuna pena. Lo scomunicato sia vitando, sia tollerato, non può celebrare i divini offici, nè assistervi (5), e se ammonito il vitando; non vuole uscire dalla Chiesa, incorre nella scomunica maggiore riservata al Papa (6) : può egli però pregare privatamente in Chiesa, ed ascoltare il Catechismo. Se lo scomunicato vitando, dopo l'ammonizione, non vuole uscire dalla Chiesa, debbono uscirne i fedeli; il sacerdote che celebra la messa deve abbandonar l'altare, se non ancora sia incominciato il canone : se poi è incominciato : deve proseguire, e fatta la sunzione, deve compiere il resto in sacrestia, altrimenti peccano gravemente, ed incorrono nella scomunica minore. Riguardo al quarto ed al quinto effetto, la collazione del beneficio, fatta dallo scomunicato vitando è invalida, checchè dicano alcuni. Il collatore pecca contro il precetto della Chiesa, e se conferisce il beneficio al vitando, incorre nella scomunica minore, e se lo fa scientemente incorre anche inso facto nella sospensione dalla collazione dei benefiel (7). Lo scomunicato tollerato validamente esercita atti di giurisdizione, perché non è di questa privato: ma lo fa illecitamente, se non è richiesto: il vitando poi gli esercita invalidamente ed illecitamente, perchè è privato di giurisdizione (8).

Riguardo al sesto effetto, lo scomunicato, sia vitando, sia tollerato, non può comunicare con alcuno, poichè la distinzione di

<sup>(1)</sup> Ex canon. Qui in qualibet actate 10. caus. I. q. 7.

<sup>(2)</sup> Ex can. I. et seq. caus. 9. q. 1. et cit. cap. Cumillorum fin.

<sup>(3)</sup> Cap. episcopor. 8. de priv. in 6.

<sup>(4)</sup> Cap. signific. de sent. exc.

<sup>(3)</sup> Cap. significavit. 18. et cap. responso 43. de sent. excomm.

<sup>(6)</sup> Clement, Gravis. 2. de sent. excom.

<sup>(7)</sup> Cap. Postulastis 7. de cleric, excomm. ministr.

<sup>(8)</sup> Cap. ad probandum 24. de sent. et re judic. et alibi.

Martino V fu ammessa in favore dei fedeli soltanto (1). Se questi comunicano col tollerato non peccano contro il precetto della Chiesa, ma possono alle volte peccare per cagion dello scandalo e del pericolo; se comunicano col vitando in divinis peccano gravemente, ed incorrono nella scomunica minore: ma se il chierico scientemente e spontaneamente comunica con lo scomunicato nominatamente denunziato dal Papa, incorre nella scomunica maggiore, riservata alla Santa Sede (2). Se il fedele comunica col vitando in humanis, pecca leggermente, ed incorre nella scomunica minore, ma se scientemente, ed in materia grave, comunica col vitando nel medesimo delitto per cui fu scomunicato, pecca gravemente, ed incorre nella stessa scomunica maggiore (3). Per vedere ad uno sguardo in quali cose è proibito al fedele di comunicare collo scomunicato vitando giova rammentare il noto esametro

Os . orare . vale . communio , mensa negatur ,

e giova pure rapportare l'altro verso, per conoscere in quali cose è lecito di comunicar con lui:

Utile, lex, humile, res ignorata, necesse (4).

Riguardo al settimo, ed ultimo effetto, lo scomunicato vitando non può essere sepolto nella Chiesa, ancorche abbia dato segni di penitenza; il tollerato vi può essere sepolto, se abbia dato tali segni (5). La grazia qualunque, concessa allo scomunicato dalla Santa Sede è invalida. Fin qui della scomunica maggiore, e dei suoi effetti diretti; sugl' indiretti non aggiungiamo parola, giacchè s' intendono facilmente.

La scomunica minore è anche un'ecclesiastica censura, per cui il cristiano è privato secundum quid della comunione dei fedeli. Tre ne sono gli effetti: il primo è che non possono sub gravi riceversi i sacramenti; il secondo che non possono, almeno sub levi, amministrarsi senza necessità; il terzo che l'elezione scientemente fatta al beneficio ecclesiastico debbe annullarsi (6). Nel foro esterno può assolvere da questa censura il Vescovo; nel foro interno qualunque Confessore (7).

La sospensione è una censura ecclesiastica, per cui è proibito al chierico di esercitare alcuni atti ecclesiastici che gli competono. E di molte specie: o è dall'officio, o dal beneficio ( cioè dai frutti del beneficio), o dall'officio e beneficio insieme: o è dall'ordine,

<sup>(1)</sup> Cap. Nuper 19. de sent. excom.

<sup>(2)</sup> Cap. significavit 18. de sent. excomm. alibique.

<sup>(3)</sup> Ex cit. cap. Nuper et aliunde. (4) Ex can. 15. 16. 17. 18., et 19. caus. II. q. 3. Ex can. quoniam multos 103. caus. II. q. 3. et aliunde.
(5) Cap. Sacris 12. de sepult. et alibi.

<sup>(6)</sup> Cap, si celeb. 10. de cler. exc. minist.

<sup>(7)</sup> Ex cit. cap. Nuper.

o dalla giurisdizione, o dall' uno e dall' altra : o è totale, o parziale, o deriva dal diritto, o dall'uomo: o è perpetua, o temporanea. Tra la sospensione, e la scomunica vi è differenza : poichè la sospensione risguarda i soli chierici, e non priva della comunione de' fedeli; la scomunica risguarda anche i laici, e priva di tal comunione. Anche i sospesi sono o vitandi, o tollerati. La sentenza poi debbe emanarsi in iscritto, e debb' essere espressa la cagione per cui si pronunzia; altrimente il giudice ecclesiastico incorre nella sospensione dai divini offici, e nell'interdetto dall'ingresso della Chiesa (1). Chi è sospeso da una cosa, non s'intende sospesa dall'altra con cui ha relazione : il perchè se uno è sospeso dall' ordine, non perciò è sospeso dalla giurisdizione, poiche gli odt debbono restringersi. Colui che viola la sospensione coll' esercitare un atto di ordine maggiore incorre uell'irregolarità (2). Finalmente si toglie la sospensione per mezzo dell'assoluzione, del decorso del tempo, quando è temporanea, per la dispensa quando è pura pena, o coll'avveramento della condizione, se è condizionata.

L'interdetto è anche una censura ecclesiastica, per cui il fedele è allontanato dalla partecipazione di alcuni sacramenti, di tutti i divini uffici, e della ecclesiastica sepoltura (3). Si divide in locale, personale, e misto, secondo che risguarda o il luogo, o le persone, o l'uno e le altre, come pure in particolare, e generale. Dalla definizione chiaro apparisce che tre sono gli effetti dell' interdetto, cioè la privazione dell' uso attivo e passivo di alcuni sacramenti, la privazione dei divini uffici, e la privazione della sepultura ecclesiastica (4). Si avverta che, interdetto il popolo, non s'intende interdetto il clero, ed a vicenda; che se fosse interdetta la Città, o la Chiesa, piacque ai Pontefici di estendere l'interdetto ai sobborghi, alle cappelle, ed al cimitero della medesima (5). Nel tempo dell'interdetto possono amministrarsi il battesimo, la cresima se vi è pericolo di morte, la penitenza a coloro che non vi dettero causa, l'Eucaristia nel pericolo probabile di morte, e il matrimonio, ma senza solennità: tali sacramenti però non possono amministrarsi nè dentro il luogo, nè alle persone, nè dal ministro specialmente interdetti. Da ultimo si può amministrare l'estrema unzione, se non è dato all'infermo di ricevere altri sacramenti (6). In tempo d'interdetto locale generale, i chierici ed i religiosi possono celebrare le messe e gli uffizi divini, ma chiuse le porte, senza suono, con voce sommessa, ed esclusi i personalmente interdetti, e quei che dettero

<sup>(1)</sup> Cap. I. de sent. excom.

<sup>(2).</sup> Cap. cum medicinalis I. de sent. excom. in 6. et alibi.

<sup>(3)</sup> Ex variis locis jur.

<sup>(4)</sup> Cap. alma mater. 24. de sent. excom. etc. in 6.

<sup>(5)</sup> Cap. 17. eod. in 6.

<sup>(6)</sup> Ex multis loc, jur.

cagione all'interdetto medesimo (1). Nel luogo specialmente interdetto può celebrarsi la messa una volta la settimana affin di rinnovare l'Eucaristia per gl'infermi (2). L'interdetto locale gonerale rimane sospeso nel giorno della Natività del Signore, di Pasqua, di Pentecoste, dell'Assunta, del Corpo di Cristo coll'ottava, nella festa della Concezione, e sua ottava (3). I presuntuosi violatori dell' interdetto incorrono nella scomunica riservata al Papa ; i chierici ed i religiosi , che lo violano con un atto di or-dine maggiore , incorrono nell' irregolarità : e se lo violano colla celebrazione della messa, o dei divini uffict, incorrono nella inabilità alla elezione attiva e passiva ; se poi vi ammettono i lalci interdetti sono colpiti dall'interdetto ab ingressu Ecclesiae . ad arbitrio di colui che lo fulmino (4), Finalmente l'interdetto generale non può togliersi se non da colui che ha la glurisdizione nel foro esterno : dicasi lo stesso ancora dell'interdetto locale, sebben particolare. L'interdette speciale personale può assolversi da qualunque confessore , purchè non sia riservato. E ciò basti sulle ecclesiastiche censure.

(1) Cap. cit. alma mater et alicubi,

(2) Ex cap. Permittimus 57. de sent. excom Ex cap, cit. alma mater et aliis Pontif. conc.
 Ex variis cap. jur.

## Fine del IV ed ultimo volume.

#### AVVERTIMENTO.

Essendoci proposti fin dal principio di questo libro esporre in un' Appendice il modo di redigere gli atti negli Ecclesiastici giudizi, per fare cosa più grata a nostri Lettori, invece di una sola Appendice, ne daremo tre. Nella prima di esse daremo tre esempi, estratti dall'opera di Monsignor Gentile, delle canse che sogliono attualmente intervenire nelle Curie, o del modo come in esse si debba procedere , cioè di una causa matrimoniale , di un' altra per annullamento di profession religiosa, e di un appello da un gindizio di concorso per un beneficio curato; le altre si possono modellare giusta la procedura in queste seguita. Per le beneficiali , dopo l'intestazione del nome del Vescovo, e del Vicario che emette la sentenza, si enunzimo le parti litiganti , indi si stabilisca il fatto e lo stato della quistione , dipoi le considerazioui desunte dal fatto e del diritto, e finalmente la dispositiva.

La seconda Appendice risguarda gli atti principali, i quali hanno luogo nou solo ne giudizl Ecclesiastici, ma ancora generalmente soglionsi spedire dalle Curle. Quall atti possono servir di norma per farne de simili,

ed in termini equivalenti.

E siccome nella fine del libro primo abbiamo in distinti quadri esposta la cronologia de Pontefici Sommi, degli universoli Concille de Sovrani che nelle diverse epoche governarono il nostro Regno di quà e di là dal Faro, così qui daremo invece per ordine alfabetico un indice copiosissimo delle materie trattate in tutta l'opera, il quale agevolcrà l'intelligenza della stessa. È questo sarà il soggetto della terza Appendice.

# APPENDICE I.

### ESEMPIO I.

De' Giudizt di nullità del matrimonio ex impotentia, e di divorziò nel matrimonio rato ob ingressum in Religionem.

PRIMA di ogni-cosa deve riflettersi alle parole della Bolla di Benedetto XIV, promulgata a di 3 di novembre dell'anno 1741, che comincia Dei miseratione, la quale stabilisce la norma di procedere in questi giudizi che costantemente si osserva in tutt'i

Tribunali ecclesiastici, ed è la seguente :

Decernimus, ut a locorum Ordinariis in suis respective Dioecesibus persona aliqua idonea eligatur, et, si fieri potest, ex ecclesiastico coetu, juris scientia pariter, et vitae probitate praedita, quae matrimoniorum defensor nominabitur, cum facultate tamen cum suspendendi, vel removendi, si juxta causa adfuerit, et substituendi aliam aeque idoneam, et iisdem qualitatibus ornatam; quod etiam fieri poterit quotieseumque persona ad matrimoniorum defensionem destinata, cum se occasio agendi obtulerit, erit legitime impedita. Ad officium autem defensoris matrimoniorum hujusmodi, ut supra electi, spectabit in judicium venire, quotiescumque contigerit matrimoniales causas super validitate, vel nullitate coram legitimo Judice disceptari, eumque oportebit in quolibet actu judiciali citari, adesse examini testium; voce, et scriptis matrimonii validitatem tueri, eaque omnia deducere, quae ad-matrimonium sustinendum necessaria censebit. Et demum defensoris hujusmodi persona tamquam pars necessaria ad judicii validitatem, et integritatem censeatur, semperque adsit in judicio, sive unus ex conjugibus, qui pro nullitate matrimonii agit, sive ambo, quorum alter pro nullitate, alter vero pro validitate in judicium veniant.

Defensor autem, cum ei munus hujusmodi committatur, juramentum praestabit fideliter officium suum obeundi, et quotiescunque
contigerit ut in judicto adesse debeat pro alicujus matrimonii validitate tuenda, rursus idem juramentum praestabit: quaecumque vero, eo non legitime citato, aut intimato, in judicio peracta fuerint,
nulla, irrita, cassa declaramus etc. Quum igitur coram Ordinario,
ad quem causas hujusmodi cognoscere pertinent, controversia aliqua
proponetur, in qua de matrimonii validitate dubitabitur etc., defensor matrimonii partes omnes officii sui diligenter adimpleat. Itaqui
si a Judice pro matrimonii validitate judicabitur, et nullus sit, qui
appellet; ipse etiam ab appellatione se abstineat; idque ctiam ser-

vetur si a Judice secundae instantiae pro validitate matrimonii fuerit judicatum, postquam Judex primae instantiae de illius nultitate sententiam pronunciaverit. Sin autem contra matrimonii validitatem sententia feratur, defensor inter legitima appellabit adherens parti, quae pro validitate agebat. Cum autem in judicio nemo unus sit, qui pro matrimonii validitate negotium insistat, vel, si adsit, lata contra eum sententia, judicium deseruerit, ipse, ex of-

ficio, ad superiorem Judicem provocabit.

Appellatione a prima sententia pendente, vel etiam nulla, ob malitiam, vel oscitantiam, vel collusionem defensoris et Partium, interposita, si ambo, vel unus ex conjugibus novas nuptias celebrare ausus fuerit, volumus, ac decernimus, ut non solum serventur, quae adversus eos. qui matrimonium contra Interdictum Ecclesiae eontrahunt, statuta sunt, praesertim ut invicem a cohabitatione separentur quoad usque altera sententia super nullitate emanaverit, a qua intra decem dies non sit appellatum, vel appellatio interposita, deserta deinde fuerit; sed ulterius, ut contrahens, vel contrahentes matrimonium hujusmodi omnibus poenis contra poligamos a Sacris Canonibus, et Constitutionibus Apostolicis constitutis qunino subjaceant, quas in cos, quatenus opus sit, motu scientia, ac potestate simili, rursus statuimus decernimus ac renovamus.

Posteaquam vero, appellationis beneficio, ad alterum Judicem causa in secunda instantia delata fuerit, omnia et singula quaecumque coram Judice in prima instantia servanda praefinita fuerunt, etiam coram altero in secunda exacte, et diligenter custodientur, citato in quolibet judicii actu defensore matrimonii, qui voce, et scriptis matrimonii validitatem etc. tuebitur. Et si Judex in secunda instantia fuerit Metropolitanus, aut Sedis Apostolicae Nuncius, aut Episcopus vicinior, matrimonii defensor sii, qui ab ipsis fuerit deputatus etc. Si aŭtem Judex in secunda instantia erit Judex Commissarius, cui a Sancta Sede Apostolica causae cognitio demandata sii, et qui Tribunal, et jurisdictionem ordinariam non habeat, et propterea careat defensore matrimonii, volumus, ut illo defensore matrimonii utatur, qui constitutus fuerit ab Ordinario, in cujus Dioecesi causam cognoscet, etiamsi idem Ordinarius sit, qui primam sententiam in eadem causa pronunciaverit.

Instructo autem in hunc modum judicio, si secunda instantia alteri conformis fuerit, hoc est, si in secunda aeque ac in prima nullum ac irritum matrimonium judicatum fuerit, et ab eo Pars, vel defensor pro sua coscientia non crediderit appellandum, vel appellationem interpositam prosequendam etc., in potestate, et arbitrio conjugum sil novas nuptias contrahere etc., potestas tamen post alteram sententiam conformem, ut supra, conjugibus facta intelligatur, et locum habeat, salvo semper, et firmo remanente jure, seu privilegio causarum matrimonialium, quae ob cujuscumque temporis lapsum nunquam transeunt in rem judicatam, sed si nova res, quae non deducta, vel ignorata fuerit, detegatur, resumi pos-

sunt, et rursus in judicialem controversiam revocari. Quod si a secunda instantia super nullitate vel altera Pars appellaverit, vel hujusmodi sit, ut ei salva conscientia defensor matrimonii acquiescendum non putet, vel quia sibi videatur manifeste injusta, vel invalida, vel quia fuerit lata in tertia instantia, et sit revocatoria alterius praecedentis super validitate in secunda instantia emanatae, volumus, ut firma remanente utrique conjugi prohibitione ad alias transeundi nuptias, quas si contrahere ausi fuerint, poenis, ut praefertur, a nobis constitutis subesse decernimus, causa in tertia, vel quarta instantia cognoscatur, servatis diligenter omnibus, quae a Nobis in prima, et secunda instantia demandata fuerunt, nempe in quolibet judiciali actu citato, et audito defensore matrimonii, qui a Judice tertiae instantiae deputatus fuerit.

Defensor autem matrimonii, quem ad munus suum gratis obeundum etc. exhortamur, si operam suam sine mercede, aut salario aliqua ex causa exhibere recusaverit, ab ipsius causae Judioe et constituatur, et ab ea Parte quae pro validitate matrimonii agit, si ipsi facultas sit, solvatur; sin minus, a Judice primae, vel secundae, vel tertiae instantiae respective subministrabitur, qui pecunias ex multis suorum Tribunalium redactas, vel redigendas, et in opera pia erogandas, in hujusmodi sumptus insumere poterunt. Cum vero Judices Commissarii sint, qui neque forum habent, et consequenter neque pecuniam ex multis collectam, volumus, ac mandamus, ut defensori matrimonii satisfiat ex pecunia mulctarum illius Episcopi, in cujus Dioecesi Judex Commissarius juxta

Sedis Apostolicae mandatum judicium exercebit.

A tenore dunque di detta Bolla, prima di tutto, il difensore della validità del matrimonio dee dare due giuramenti, uno subito che assume l'officio di difensore, l'altro nella causa particolare che occorre, in cui deve esercitare il suo officio. Il primo non dee costare negli atti; il secondo dee costare o per costituto penes acta della causa, o per certificato del Cancelliere, o dello Scrivano della causa, il quale attesti, Reverendissimum Dominum.... validitatis matrimoniorum defensorem in Curia etc., coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo juramentum praestitisse de fideliter, et omni diligentia munus praedictum defensoris obeundo in praesenti causa inter N., et N., praesentibus pro testibus P., et C. ad praemissa vocatis. Questo certificato dee precedere tutti gli atti dopo la prima istanza di chi cerca il divorzio, nella quale istanza si ordina dal Giudice: Intimetur Purti, et admodum Rev... validitatis matrimoniorum defensori, ad finem providenti.

E notificato il decreto tanto alla l'arte, quanto al difensore della validità del matrimonio, il difensore subito dee dire: Instat pro depositione principalium cum interventu replicantis; quibus visis, reservat jura: e dal Giudice si ordina, che recipiantur seorsum principalium depositiones cum juramento coram se, assistente dicto admodum Rev...validitatis matrimoniorum defensore, statuta die, et hora, ad finem etc. E stabilito il giorno, e l'ora, ed anche il luogo, cioè la Curia, o qualche casa, se la Parte che non può andare in Curia, cerchi l'accesso del Giudice, si ordina, che recipiantur depositiones die ... et hora ... in Curia, oppure in domo ..., facto accessu, servata forma alterius decreti: e'l decreto s'intima tanto ai principali, o al principale, se le deposizioni si ricevono in diversi giorni, quanto al difensore del matrimonio, senza citarsi la Parte contraria a vedere il giuramento di chi dee fare la sua deposizione, non essendovi bisogno di requisitoria ad videndum juramenta in questo caso, ma solamente nell'altro caso del giuramento dei Periti, e delle Perite, e dei testimoni. E se le Parti oretenus convengono circa il tempo, e'l luogo, come sopra, per detta deposizione, in tal caso, senza decreto, se ne fa un atto dallo Scrivano: De communi Partium consensu coram Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo fuisse destinatam diem . . . , et horam . . . pro recipienda depositione B. in Curia , oppure in domo ... cum interventu ipsius Illustrissimi et Reverendissimi Domini validitatis matrimoniorum desensoris: conchiudendo il certificato lo Scrivano di averlo fatto de ordine ejusdem Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi.

Si riceve poi la deposizione di ciascuno de conjugi, nella quale debbono essi distintamente narrare tutta la storia dei fatti occorsi nella consumazione del matrimonio, e specialmente quante volte, e da quanto tempo l'ha tentata con buona fede, e rimosso qualunque dolo. Onde a ciascheduno di loro nell'interrogatorio, che si fa, si dee dire, ut narret totum factum ab initio usque ad finem cum omnibus suis circumstantiis, adminiculis, et qualitatibus loci, temporis, et personarum: e le deposizioni si ricevono innanzi all'istesso Vescovo coll'assistenza del difensore della validità del matrimonio, di cui si fa menzione nel principio della deposizione, dicendosi, assistente domino validitatis matrimoniorum defensore, se tutte e due le Parti sono presenti nel luogo del giudizie : ma se una delle Parti è in altra Diocesi, si dice nel decreto : stante absentia, ejus depositio recipiatur per Illustrissimum, et Reverendissimum Dominum Episcopum . . . , sive ejus Dominum Vicarium Generalem, cum interventu domini validitatis matrimoniorum defensoris suae Curiae; ac proinde expediantur litterae hortatoriae in forma, sumptibus petentis divortium, citra praejudicium jurium ambarum Partium. E si spediscono le lettere ortatorie.

E qui opportunamente si nota che l'assenza, o sia la contumacia di una delle Parti in questo giudizio di divorzio quod vinculum (non già quoad torum, come viene espressamente definito nel Cap. 1. ut lite non contestata) non impedisce che si ammettano i testimoni ad esaminarsi, ne viro, sive mulieri fornicationis causa praebeatur, come dice Innocenzo III nel Cap. 5. eod. tit. E perciò: Si contumax apparuerit is, in quem fuit actio dirigenda, sive quia peremptoria citatione recepta, venire contemnit, sive quia malitiose scipsum occullat, sice quia impedit ne possit ad cum. citatio pervenire, testes, lite non contestata, (cioè non contestata la lite colla Parte presente) sunt merito admittendi; et nihilominus, si de causa tiqueat, ad definiticam sententiam proceden-

dum , come defini il lodato Pontefice loc. cit.

Se per quaiche impedimento di legge, o per altra causa, la detta deposizione non si può intieramente ricevere, si riceve in parte, dicendosi in fine della deposizione sino a quel punto ricevuta : quibus habitis, et acceptatis in parte, et partibus defensori validitatis matrimoniorum favorabilibus tantum fuit dimissum examen animo illud continuandi; et ipsi principali injunctum, ut subscriberet , prout subscripsit. Le deposizioni si soscrivono dalle Parti , e se sono ambigue, o equivoche, si ordina con tre precetti, che in termino . . . faciant depositionem omnino et perfecte claram, puram explicitam, et sine verbis ambiquis; aut aequivocis, num consummaverint, necne, matrimonium, colla comminazione nel terzo precetto, che alias dicto termino elapso, declarabitur matrimonium fuisse, o non fuisse consummatum, secondo la diversità della causa, e dell'istanza; come in fatti si dichiara se la Parte, che far dee la sua deposizione, ricusa di farla, La quale dichiarazione però non si dice sentenza declaratoria, giusta la frase del Foro, della nullità, o validità, o consumazione del matrimonio; ma un certo amminicolo piuttosto, di cui si serve il Giudice secondo il suo prudente arbitrio nella decisione della causa dopo ricevute le pruove necessarle, e perfezionato il giudizio. Ond'è; che non ostante la detta dichiarazione, si procede avanti nella causa , e si ordina , che super hinc inde deductis , infra dies , .. audiantur Partes . audito in omnibus domino validitatis matrimoniorum defensore : nel quale decreto suole alle volte soggiungersi ; salva provisione facienda super petita cohabitatione triennali in qualibet parte judicii, se, per esempio, per non essere finito il triennio , l'altra Parte dimandi l'esperienza triennale contra quella Parte, che per l'impotenza evidente cerca il divorzio prima del triennio. Imperocchè se dalle pruove non costi l'evidenza di detta impotenza, può il Giudice, fatta la pubblicazione delle pruove , prima della sentenza definitiva ordinare: Explicando provisionem reservatam sub die . . . f cioè nel giorno del termine, come sopra dato ), quod cohabitent per triennium, sercala forma juris; et facta experientia triennali , providebitur. Si esaminano i testimonl sopra gli articoli, dicendosi sempre nel principio dell'esame, assistente domino validitatis matrimoniorum defensore. E se una delle Parti non cura di dar la nota dei testimoni da esaminarsi a suo favore si ordina con tre precetti che, testes infra dies ... examinare valeat, coi perentorio nel terzo precetto, alias dicto termino elapso, procedatur ad actum publicationis; siccome, scorso il termine, si procede in fatti all'atto della pubblicazione.

Quella pruova poi non si può tralasciare, che si fa per l'ocula-

re ispezione dei Periti, e delle Perite: sicchè il difensore della validità del matrimonio dee fare l'istanza, eligi obstetrices probatae fidei, peritiores in arte, et non suspectas, ac Peritos pariter non suspectos; necnon locum non suspectum destinari: e dal Giudice nel decreto che farà su di detta istanza , o in altro decreto , ordinerà , che infra dies . . . Partes dent listam Peritorum , et locorum pariter non suspectorum , ut de non suspectis electio fieri valeat, col perentorio nel secondo , o nol terzo precetto , se si faranno tre , e non due precetti solamente, alias eligantur per Curiam ex officio. Dipoi si fa il decreto che citra praejudicium jurium ambarum Purtium , et validitatis matrimoniorum defensoris , eligantur , prout eliquntur , Doctores Physici A. , et B. , et Chirurgi C. , et D. , qui recognoscant, et inspiciant corpus ... ( cioè dell' uomo ), ejusque potentiam, aut impotentiam, pro corum judicio, deponant coram eodem illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo cum interventu domini validitatis matrimoniorum defensoris. Se la ricognizione si dee fare nella persona della donna, si dice, che eligantur, prout eliquntur obstetrices peritiores in arte F. et G., quae recognoscant, et inspiciant corpus .... ( cioè della donna ) , ejusque potentiam, aut impotentiam, oppure virginitatem, (se si tratta di divorzio di matrimonio rato , non consumato , per l'ingresso in religione ) deponant, et Doctores Physici, oppure Chirurgi H. et I., qui super obstetricum peritia judicium ferant coram eodem Illustrissimo et Reverendissimo Domino Episcopo, qui proinde certiorentur per Cancellarium, oppuro per Scribam causae. E cerziorati, si fa la relazione dal Cancelliere, o dallo Scrivano della causa: Se certiorasse Peritos, servata forma dicti decreti, ipsisque ostendisse decretum praedictum, qui acceptaverunt commissum ipsis peritiam die, et hora destinandis per Curiam : e'l decreto si notifica alle Parti, o sia ai loro Procuratori. Di poi si stabilisco il giorno, e l'ora ; la qual destinazione di giorno , ed ora dee costar e o per decreto dell'istesso Giudice, da intimarsi ai Procuratori delle Parti , ed al difensore della validità del matrimonio , ut peritia fat die .... et hora ... cum interventu ejusdem Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi, ac domini validitatis matrimoniorum defensoris; oppure per certificato del Cancelliere, o dello Scrivano: in causa nullitatis matrimonii ... de et super recognitione, et inspectione corporis .... fuisse destinatam diem .... et horam ... cum interventu Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi . et domini validitatis matrimoniorum defensoris, in domo... in qua comparere debeant tam Partes , quam Periti electi , oppure obstetrices, et Periti electi, servata forma decreti lati per Curiam die . . . . soggiugnendo , de ordine ejusdem Illustrissimi et Reverendissimi Domini Episcopi certiorasse Procuratores Partium, ac dominum validitatis matrimoniorum defensorem. E si fa dai Periti la monizione, o sia requisitoria ai Procuratori dell'uua, o dell'altra Parto colla solita formola : moneantur, et requirantur, Partes,

ut compareant die ..., et hors ... in domo ... ad videndum faristatutum peritium in persona ... cum interreutus Illustriusimi et Reverendissimi Domini Episcopi, az domini raliditatis matrimoriorum definoris; ja quale si socarire dagli stessi Petiti, es innitica personalmente. E nel giorno, e nell'ora stabilita; come supra, si fa la detta perizia, perio giuramento de Pertiti elleri, colla distinzione di tutte le circostanze. Si fa quindi il verbale della perizia, giusta le deposizioni de' medici, e delle ostettici.

Queste perizie de Periti, e delle Perite, e le deposizioni deprinicipali, nè s'intimano alle parti, nè si fanon loro palesi, se non fatta la pubblicazione della causa. La conclusione poi non è nocessaria, quantunque in pratica si faccia; nè fatta, impedisce in queste giudizio le nuove pruove. Sicchè continuamente si usa dirsi, ove occorra, condipuentur probationes, trattandosi di punto spirituale dell'esissimo.

Si riceve dipoi la deposizione della settima mano dei propinqui, dopo che la Parte che cerca il divorzio, avrà fatta in presenza loro di nuovo la sua deposizione precedentemente ricevuta nel prinpio del giudizio; in accorcio però, ed epilogando in breve quello che allora lungamente disse : e la settima mano de propinqui dee poi dare il suo giudizio. Sicchè si fa il decreto dal giudice, che iterum recipiatur depositio Principalis coram septima manu propinquorum ac depositio ejusdem septimae manus propinquorum, servata forma juris ; pro qua recipienda destinetur , prout destinatur locus ... , ac dies ... , et hora ... cum interventu ejusdem Ill. et Reverendiss. Domini Episcopi, ac domini validitatis matrimoniorum defensoris. Ed in pratica ho veduto di essersi ricevuta la deposizione della settima mano de propingui senza provarsi la propinquità o sia la consanguinità, ma colla semplice assertiva loro di esser propinqui, o propinque, con farsene poi di tutto un Atto, o sia Certificato dal Cancelliere , o dallo Scrivano della causa , senza loro soscrizione , nella forma che segue :

Oggi ... del mese di ... di questo corrento anno ... essendosi portato nell'ors atsibilita, nel luogo ... Il luistrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo di ... insiene col Difensore della validità de matrimoni , e con me , ivi si è ritrovata B. d'età sua di anni ... da me ben conosciuita , e si sono parimente ritrovate A. B. C. D. E. F. G., parenti e conoscenti, come han, detto, di detta B.; o prima d'ogni altra cosa la detta B., in presenza così di esta di luistrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo, e del Difensore della validità dei matrimoni, come delle predette sue comengità . di non avere A. suo marito glammai consulmato il matrimonio i soggiungendo la causa , per cui il matrimonio non si è consumato, narrando specialmente l'impotenza e le specie dell'impotenza, cioè narrando in accorcio quello che disse nella pre-codente sua deposizione ), e perrò ditrovarsi essa B. vergine. Do-

po di che, le dette A. B. C. D. E. F. G. hanno successivamente giurato, tactis pariter sacrosanctis Dei Evangeliis, di credere, e giudicare che realmente così sia stato, come la detta B. ha detto, cioè che il matrimonio non sia stato giammai consumato, e che realmente sia vergine, e che abbia giurata la verità. Imperocchè, per l'esperienza che hanno avuta da anni ...., e tuttavia hanno di detta B., avendo spesso trattato, e conversato con essa, tanto prima , quanto dopo il matrimonio , specialmente in occasione di esser convivute seco nel conservatorio ..., dove furono insieme educate ( se realmente siano vivute insieme in qualche conservatorio, o monastero per educazione), sanno molto bene essere la medesima una donna religiosa, divota, di buon costume, aliena dal mentire, e sempre veridica nel suo parlare; e vieppiù per esservi concorso il giuramento, e per trattarsi di cosa di somma importanza, e di grave scrupolo di coscienza. Della qual cosa io sottoscritto Cancelliere , d'ordine dell'istesso Illustrissimo Monsignor Vescovo, ho formato il presente atto.

Ma io non veggo, dove quest'ordine di procedere in queste cause possa appoggiarsi. L'ordine più regolare , secondo il mio giudizio, che sottopongo al più savio giudizio degli altri, sarebbe di cercare nelle dovute forme al Parroco la nota de' propinqui, ed esibita dal Parroco presso gli atti la suddetta nota, ordinare, ut iterum recipiatur depositio principalis una cum depositione septimae manus propinquorum, nempe (.e qui spiegare i propinqui) servata forma juris , cum interventu ejusdem Ill. et Reverendissimi Domini Episcopi , et domini matrimoniorum defensoris; pro qua , seu pro quibus depositionibus recipiendis destinetur, prout destinatur, dies ..., et hora ..., ac locus ..., et certiorentur tam dicta B., principalis, quam praedicti ejus propinqui, ac dominus validitatis matrimoniorum defensor per Cancellarium , ut de praesenti decreto, ac omnibus in eo contentis plenam notitiam habeant. E fatta la relazione dal Cancelliere di detta cerziorazione, ed intimato il decreto ai Procuratori delle parti, allora sarebbe cosa regolare di riceversi le dette deposizioni del principale, e dei propinqui; cioè una deposizione di tutti e sette i propinqui insieme, e del principale, da soscriversi da essi nel margine, come si pratica nel certificato. Imperocchè, siccome questa deposizione della settima mano de propinqui non si fa separatamente, così neppur separatamente si scrive la lor deposizione. La quale poi si può concepire dell'istesso modo, e dell'istessa forma come di sopra ho detto dell'atto, o sia certificato del Cancelliere, ma senza precedente requisitoria alla parte, ad videndum juramenta etc., perchè siffatto giuramento della settima mano de propinqui non ha ragione di formale deposizione di testimoni.

Talora si muta dall'attore, o dall'attrice l'istanza, e quello, o quella che dedusse l'impotenza, poi cerca il divorzio per altra ragione; cioè pel matrimonio rato, non consumato, affin di en-

trare in religione : ed allora si dice, che terminus alias datus super exposita impotentia currat, et currere intelligatur ab hodie super qualitate matrimonii rati, et non consumati, ad effectum so-

lemniter profitendi.

Perfezionati gli atti di questo giudizio nella forma già detta, se il divorzio su dimandato ad effectum solemniter profitendi, si dice nella sentenza: Matrimonium celebratum esse ratum, et non consummatum; ac proinde licere in religionem ingredi ad probatam ad finem solemniter profitendi, ac alteri parti ad alia vota transire, emissa prius per dictam ... (cioè di chi ha cercato il divorzio) professione, servata forma Sacrorum Canonum. Se il divorzio sia stato dimandato per cagion dell'impotenza, e l'impotenza sia assoluta per l'una, e per l'altra parte, si dice : Constare de impotentia utriusque partis; ac proinde matrimonii vinculum esse dissolvendum, et neutri eorum licere ad alia vota transire, prout matrimonii vinculum dissolvimus, ad aliaque vota transire non posse declaramus. Se finalmente l'impotenza è respettiva, si dice: Constare de impotentia .... (si spiega l'impotenza di chi sia); ac proinde matrimonii vinculum esse dissolvendum, prout dissolvimus, et alteri parti licere ad alia vota transire.

Nel giudizio del divorzio tanto quoad torum et habitationem, quanto quoad vinculum, suole dal giudice ordinarsi la cauzione delle spese, se dal reo si cerchi contra l'attore, nè si procede avanti nella causa, se non data prima la detta cauzione. Delle quali spese poi tanto contro l'attore, quanto contro il reo, si fa carico il Giudice nella sua sentenza condannando alle spese, se la causa di litigare non sia giusta, o una delle parti illegittimamente contraddica, onde cessi quella probabile causa di litigare, che scusa dalle spese. Quello però per mio giudizio è da avvertirsi in quanto alle dette spese per la persona del reo, di non doversi dal medesimo quelle spese che senza sua contraddizione si fanno dall'attore per ottenere il divorzio, non potendosi, come sopra hodetto, fare il divorzio, senza il pregiudizio della Chiesa, e non

potendo perciò egli impedire questo giudizio.

Finalmente è da avvertirsi che in pratica in questo giudizio di divorzio si usa di unirsi agli atti di questo giudizio tutti gliatti precedenti del matrimonio contratto, o sia dello Stato libero, come volgarmente si chiamano, una coll'attestazione del Parroco di essersi il matrimonio già celebrato, estratto da' libri parrocchiali, la quale deve esser legalizzata dall'Ordinario del luogo, dove il matrimonio fu contratto, se fu celebrato in luogo, o sia in diocesi diversa da quella dove si trova istituito il giudizio del divorzio.

E questo basti per la norma di giudicare in tali cause, nelle quali niuna diligenza si dice soverchia, trattandosi di giudizi di massima importanza. E perciò in pratica, se le pruove sembrano insufficienti, non si procede giammai alla sentenza senza coadiuvarsi le pruove giusta la formola di giudicare; coadjuventur probaiones, solita a praticerasi in questi giodizi, anche ex oficio, is mon to dimandi la Parte, o i diffessore della validità del matrimonio. Nel quale nuovo termine a coadjuvare le pruovo suole specialmente rinnovarsi la pertizia, se insorça il minimo dubbio di non escersi fatta rite et recte, o il minimo sospetto in quanto allo persono de pertito delle perite, o in quanto, al luogo, dovo fu fatta la perzizia, forse perchò sia stata fatta in casa di qualcho propinquo prepotente, impeganto alla validità, o allo seiglimento del matrimonio: come in pratica ho veduto talora farsi per la divisate cagioni, per le qualti e stata ordinata nuora perrità da farsi da altri pertiti non sospetti, o in altro fuogo non sospetto, matrimonio: punto troppo importanto di valoro, o di mullità di

#### ESEMPIO II.

Della nullità della Professione Religiosa, e della norma di giudicare nella medesima.

Essendo in questo giudizio di nultità della Professione religiosa la forma di giudicare l'istessa, che diffusamente ho esposta parlando della nultità della matrimonio, perciò mi è paretto opportuno qui di trattare di quest'altra nullità. Defini il Tridentino Sess. 24. cap. 13. de regularibus, et monialibus, che, quicamque regularis pratendat es per vim , et mettim ingressum esses religionem, aut eitam dicat ante actatem debitam professum fusse, aut quid imitte, evilique habitum dimittere spucumque de causa, aut étiam cian habitu disceders sine licenta Superiorum, son audiatur, sini insis causas quas pratenderia, (daduccrit cornom Superiore suo, et Ordinario, Quod si antes habitums profeste discederis sun vulletames ad allegandam quamcunque causam admittatur, sed ad monatterium redire cogatur, et tanquam apostate puniatur i interim vero nullo privilegio sues religionis utatura.

Dunque in quest' ultimo caso la giustizia della causa, per cui ha lasciato I sibito non si attendo, ne Religioso sub hoc praetatus concedatur licentia vivendi catra claustra daranta litte, quae ita in longum protrahi posset, quamvia agnoceratur quad litti esentus futurus esset malus, dum ita obtineratur intentum viventi interim, im sacucio, come dio ei l'Card. de Luca de requistribus dise. 41, n. 10, e perciò non deve essere inteso prima che costi di esser ritornato in religione, e, di aver riassunto l'abito regolare, come stabili Bonedetto XIV nella Bolla promulgata nel di S Marzo dell'anno 1747. he comincia, Si datam S, quibusti ac contilitati in fia. Ed in quanto al Giudice della cognizione di questa causa lu costante l'opinione della SSATE Contrezazione del Canolito di doversi questo

cause trattare avanti al superiore Regolare, ed all'Ordinario (1), cioè avanti all'Ordinario di quel luogo, dov'è situato il monastero del Regolare, che agisce per la nullità della sua professione. La quale facoltà dell' Ordinario late est interpetranda, come insegna Fagnano (2), concordando col diritto comune, in virtù del quale la piena giurisdizione nel monastero era prima del Vescovo Diocesano (3), cui perciò apparteneva ricevere i monaci nel monastero, e per la nullità della professione dal monastero espellerli. Pel Superiore Regolare poi, di cui parla il Tridentino, s' intende il Superiore locale, cioè il Superiore che in tempo della lite mossa regge il monastero, dove il Regolare ha professato lo stato Religioso, ed è stato collecato da' Superiori (4), giusta la definizione della Sagra Congregazione Interpetre del Sacro Concilio di Trento, riferita da Benedetto XIV, nella detta Bolla S. de ipsis autem Judicibus. E questo decreto del Tridentino, quantunque sembra di parlare de soli Regolari maschi, deve intendersi anche delle Regolari semmine, per la nota massima di legge, che riferisce l'istesso Pontefice loc. cit. S. ut autem ordinate, in fin., che il genere mascolino abbraccia il femminino, ove militi l'istessa causa per la regola de correlativi. Colla seguente distinzione però che, se si tratti di causa di nullità di professione fatta in monastero soggetto all'immediata ordinaria giurisdizione, il giudice di questa causa è l'Ordinario solo : se di professione fatta in monastero soggetto a' Regolari, la causa si dee definire dal Superiore Regolare, e dall'Ordinario insieme, come si è detto dei Regolari maschi. Il quale Superiore Regolare non può commetter le sue parti all' Ordinario solo, ma deve commetterle ad un altro ecclesiastico, sia secolare, sia regolare, perito del diritto Canonico; affinchè insieme coll'Ordinario giudichi la causa, e la definisca. E se i giudizi sono discrepanti, dichiaro l'istessa Sagra Congregazione, come riferisce il lodato Pontesice nell'istessa Bolla S. de ipsis autem Judicibus, che s'intendesse la causa devoluta alla Santa Sede; alla quale Urbano VIII, per consiglio della medesima Sagra Congregazione del Concilio a di 5 di gennajo 1636, in un suo decreto che comincia Ad occurrendum, riferito dall'istesso Benedetto XIV nella detta Bolla, S. cum vero inter capita nullitatis, volle che spettasse anche di giudicare delle cause di nullità della professione fatta nel monastero deputato all'istituzione de' Novizi. Il qual decreto di Urbano VIII, e le dette dichiarazioni della Sagra Congregazione di sopra riferite, e le altre dichiarazioni, che qui appresso riferirò, espressamente approvò, e per modo di legge confermò Benedetto XIV.

<sup>(1)</sup> Bened. XIV de Synod. Dioeces. lib. 43. cap. 11. n.º 2.

 <sup>(2)</sup> Ad cap. nullus, de Regul.
 (3) Can. ministeria 18. qu. 2.

<sup>(4)</sup> Van-Espen tom. 1, sect. 1. tit. 27. cap. 6, n.º 12. Card. de Luca in adnot. ad S. Conc. Trid. disc. 41. n.º 2.

Ma in pratica nel foro ecclesiastico costantemente si osserva che, in qualunque monastero si sia fatta la professione, la causa della nullità sempre, ed indistintamente si definisce dal Superioro Regolaro, e dall' Ordinario insieme, nel modo detto di sopra.

Il quinquennio poi che prescrisse il Tridentino, comincia dal giorno della professione (1), non dal giorno, in cui il Regolare, che ne pretende la nullità, ha la libertà di reclamare, ancorchè la nullità derivi dal timore, che persista in tutto lo spazio del detto quinquennio, nisi impedimentum sit notorium facti permanentis, dice Van-Espen (2), adeo ut nulla super ejus existentia, aut non existentia quaestio moveri queat, sed ad oculum pateat ..... ut ex. gr. si vir in habitu muliebri professionem emiserit in monasterio monialium, quo item casu, quemadmodum monet Fagnanus, non obstat quinquennium Concilii propter periculum scandali, et peccati. Cominciato però il giudizio dentro il quinquennio, si può proseguire passato anche il quinquennio, se per impotenza o negligenza non si sia dentro il quinquennio proseguito; come di essersi dichiarato dall'istessa Sagra Congregazione attesta l'istesso Benedetto XIV nel S. cum item quinquennii, e nel S. ad idem pariter quinquennium, o il giudizio si sia intentato dal Regolare, o si sia intentato dalla Religione, competendo ugualmente al Regolare che alla Religione il dritto di agire per detta nullità dentro il quinquennio, da discutersi, come ho detto, e definirsi dall'Ordinario, o dal Superiore Regolare, come l'istesso Benedetto XIV, nel S. cum etenim ibi sermo, e nel S. porro cum sancta, riferisco essersi costantemente decretato dalla Sagra Congregazione del Concilio, ed hanno insegnato i Canonisti (3). Suole il Pontefice in questi casi, previa consulta della medesima Sagra Congregazione, concedere anche la restituzione in integrum, non sine tamen justis, gravibusque causis, come il mentovato Benedetto XIV dice nel S. ut vero praecedentibus temporibus, perchè non pud l'Ordinario darla, non ostante qualunque consuctudine in contrario, anche immemorabile, o privilegio, senza speciale commissione del Sommo Pontesice, come si ricava da più decreti dell'istessa Sagra Congregazione, riferiti dall'istesso Benedetto XIV nel S. de quibus tamen judicium facere, e dal medesimo approvati, e confermati ; cum id private pertineat ad Papam , come parla il Cardinal de Luca (4). Nè il Pontefice medesimo lo cencede se chiedendosi la restituzione in integrum, non si sia fatto sopra il medesimo prima il processo dall' Ordinario, e dal Superior Regolare colla commissione precedente, e non sia esaminato il dubbio non minus accurate, et severe, ac si dubium propositum esset super ipsa validitate, aut nullitate professionis, come dice l'istesso Benedet-

<sup>(1)</sup> Van-Espen, loc. cit. n. 7. (2) Loc. cit. n. 6. (3) Van-Espen, loc. cit. n. 14.

<sup>(4)</sup> Disc. 41. de Regul. n. 12. et 15., Van-Espen loc. cit. num. 9.

to XIV nel S. hujus autem judicii methodus. Onde, conceduta dal Papa la restituzione in integrum, e rimessa la causa all'Ordinario ed al Superiore Regolare per decidersi la validità, o nutlità della professione, usu compertum est, quod, cum iidem satis noverint, quam diligenti, et gravi judicio apud Sedem Apostolicam discussae fuerint, causae, propter quas restitutio in integrum concessa fuerit viso dumtaxat hujusmodi concessionis rescripto, nec ulteriore instituto examine ad ferendam pro pullitate professionis sententiam . ut plurimum sine dubitatione procedunt, come attesta l'istesso Bene-

detto XIV nel detto S. hujus autem judicii methodus.

Prescrisse poi lo stesso Pontefice nell'istesso luogo citato che in fare questo processo l'Ordinario, e'l Superiore locale si servano dell' istesso metodo che quindi a poco dirò, col quale si procede nella causa principale della validità, o della nullità della professione ; cioè che si faccia coll'intervento del difensore della professione, sotto pena altrimenti di nullità del processo, siccome si pratica nella Curia Romana, anche negli atti che si fanno sul dubbio , se debba concedersi o no la detta restituzione, dovendo intervenire il difensore della professione così nel caso che quello il qualo reclama per la denegata restituzione sia ammesso alla nuova udienza, come nel nuovo esame della causa, o sia del dubbio proposto. Poiche ordinò il Pontefice nel S. accuratum hujusmodi examen, che unica favorabilis resolutio nequaquam sufficiat, nisi ea ner secundum conformem , iterato causae examine , auditoque semper defensore professionis, confirmata fuerit, in guisa che, se dopo l'unica favorevole risoluzione uno pretendo di dimettere la religione, e specialmente l'abito regolare, debba esser punito colle pene stabilite per gli apostati, non dovendo il giudizio mai dirsi assoluto e perfezionato, se a due conformi risoluzioni sopra la restituzione in integrum non si aggiunga la sentenza juris ordine servato dell' Ordinario e del Superiore Regolare sopra la validità o pullità della professione.

Dalle cose fin gul dette costa tanto della causa, e del Giudice della nullità della professione regolare, quanto del tempo, e del dritto . che compete così al Regolare che ha nullamente professato, come alla Religione d'agire per la nullità della professione religiosa. Resta ora da aggiungere la norma di giudicare in questi giudizi. E per questa è chiara la detta Costituzione di Benedetto XIV, che comincia Si datam S. de probatione vero, e S. sub eadem poena, che il processo si faccia juris ordine servato, cioè osservate tutte le solennità, e regolarità del giudizio ordinario, ed in oltre citati in tutti gli atti, e uditi i propingui del Professo, o altri, a'quali egli abbia donato , o ceduto i suoi beni , cioè tutti gl'interessati per la validità dolla professione, e gli autori, e complici, se sieno additati, del timore incusso a quello che professo, affinchè professasse stato religioso, o citato ed inteso parimente il difensore della professione, il quale deve eleggersi dall'istesso Ordinario nella forma detta di sopra per lo giudizio della nullità del matrimonio, a tenore della Bolla antecedentemente da me rapportata, che comincia Dei miseratione, il di cui prescritto, volle espressamente il Pontefice che si dovesse applicare a questio giudizio ancora, aggiunta una cosa solamente, cioè che il danaro per la mercede del difensore, e per le spese del giudizio si dovesse somministrare dal cessionario, o rinunziatario de'beni del Professo, che dice di nullità (se esiste) o dalla Religione se ha beni; e non essendovi danaro, dalle multe, come in quell'altra Costituzione fu stabilito.

Lo stesso difensore della professione deve appellare dalla sentenza sopra la nullità della professione, non altrimenti che si pratica per la sentenza sopra la nullità del matrimonio : poichè se la sentenza è favorevole alla professione, la causa si dice finita, qualora non appelli il Professo, che ne ha detto di nullità. Debbono dunque in questo giudizio osservarsi esattamente tutte le cose da me precedentemente scritte per la nullità del matrimonio; specialmente che in tutti gli atti nell'istesso Tribunale dell'appellazione intervenga il difensore della validità della professione, deputato ex officio. E siccome nel giudizio di nullità del matrimonio non è lecito ad uno de'conjugi di passare ad altro matrimonio, se non dopo due sentenze uniformi; così nella detta Costituzione per li giudizi di nullità della professione fu parimente stabilito che al Regolare non fosse lecito di lasciar la religione, e l'abito se la professione non fosse dichiarata nulla con due sentenze parimente uniformi. Ed in grado d'appellazione volle il Pontefice che la causa restasse devoluta a que giudici, a quali de jure le altre cause si devolvono, i quali dovessero osservare la medesima forma di giudicare, che si è osservata in prima istanza; e perciò anche in grado di appellazione la causa si dee definire dall'Ordinario dell'appellazione, e dal Superiore Regolare di altro monastero dell'istesso Ordine, che esista nella Città dove risiede l'Ordinario dell'appellazione, o in quella Diocesi; e non essendovi in Diocesi dal Superiore di altro monastero più vicino, pure dell' istesso Ordine, da cui, o da altro Ecclesiastico, deputando dal Superiore del luogo dove il Regolare ha fatta la professione, se in quella Città, o Diocesi non vi sia monastero dell'istesso Ordine, e dall' Ordinario dell'appellazione dee definirsi la causa, non mai fare il giudizio dal solo Ordinario del luogo senza il Superiore Regolare: purchè la causa non si faccia presso la Santa Sede, dove però in pratica si debbono osservare, dice il Pontefice, tutte le altre cose, che per questo giudizio la Costituzione stabilisce di doversi praticare presso i Giudici tanto di prima istanza, quanto di appellazione, come pienamente costa dalla detta Costituzione S. lata demum sententia S. hactenus de judiciis super nullitate professionis.

Da ciò si vede manifestamente che questi giudizi in quanto al-

l'ordine han tutta l'analogia co'giudizi precedentemente detti di nullità di matrimonio, ond'era qui, come dissi, opportuna occasione di parlarne. Ed analoga è la formola altresi di giudicare: sicchè si dice nella sentenza di validità, o di nullità della professione, come si dice nella sentenza di divorzio: Constare, o non constare de nullitate professionis, ac proinde Religioso reclamanti licere, o non licere e religione egredi, secondo la qualità della causa, e delle pruove. E talora si aggiunge, professionem esse validam, se non solo non si provi la nullità della professione, ma inoltre costi chiaramente che sia stata fatta rite et recte, cioè di esser valida.

Oggi per queste cause, tanto di divorzio, quanto di nullità della professione religiosa, l'uso è invalso, anche in grado di appellazione, di definirsi nel Regno da' Giudici legittimamente delegati in caso di gravame.

## ESEMPIO III.

Dell'appellazione dal giudizio degli Esaminatori, o dalla elezione del Vescovo ne Benefict Curati.

Vi è un'altra causa, che ho stimato qui di aggiungere per l'uso non raro nel foro ecclesiastico, cioè l'appellazione dalla elezione del Vescovo, o dal giudizio degli Esaminatori ne' benefici Curati. E per conoscersi della giustizia o ingiustizia, o del Vescovo, o degli Esaminatori, per la sussistenza o insussistenza del giudizio di appellazione, premetto lo stabilimento del Sacro Concilio di Trento intorno al concorso ne' Benefici Curati. Stabili il Concilio. Sess. 24 de Ref. cap. 18, dopo di aver parlato della spediziono degli editti per lo concorso: Omnes, qui descripti fuerint, examinentur ab Episcopo, sive eo impedito, ab ejus Vicario generali. atque ab aliis Examinatoribus non paucioribus quam tribus, quorum votis, si pares aut singulares fuerint, accedere possit Episcopus vel Vicarius, quibus magis videbitur ... Sint vero hi Examinatores Magistri, seu Doctores, aut Licentiali in Theologia, aut Jure Canonico, vel alii Clerici seu Regulares, etiam ex Ordine Mendicantium, aut etiam Saeculares, qui ad id videbuntur magis idonei; jurentque omnes ad sancta Dei Evangelia se quacumque humana affectione postposita, fideliter munus executuros ... Peracto deinde examine renuntientur quotcumque ab his idonei judicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia, et aliis rebus, ad vacantem Ecclesiam gubernandam opportunis; ex hisque Episcopus cum eliqat quem caeteris magis idoneum judicaverit ... Si vero jurispatronatus ecclesiastici erit, ac institutio ad Episcopum et non alium pertineat quem Patronus digniorem inter approbatos ab Examinatoribus judicabit, Episcopo praesentare teneatur, ut ab eo instituatur ... Quodsi juspatronatus laicorum fuerit , debeat , qui a

Patrono praesentatus erit ab eisdem deputatis, ut supra, exami-

nari, et non, nisi idoneus repertus fuerit, admitti.

Prima d'ogni cosa dunque debbono spedirsi gli editti, ed affiggersi nel luogo della residenza del Vescovo, e nella Parrocchiale vacante, col termine non minore di dieci giorni, senza computarsi il giorno della spedizione, e dell'affissione, il quale si può prorogare in maniera che tutto il primo, e l'secondo termine non eccedano i venti giorni. E non comparendo concorrenti, può il Vescovo rinnovare gli editti, quante volte gli parerà, durante il termine di sei mesi, de jure dato al Vescovo a conferire, non inferendosi con ciò pregiudizio a veruno. Nel giorno immediatamente seguente al termine di dieci giorni si fa il concorso innanzi a tre almeno degli Esaminatori approvati nel Sinodo Diocesano, e del Vescovo, o impedito il Vescovo, del suo Vicario generale; le quali parole, co impedito del Sagro Concilio di Trento sono dette ad ostendendam convenientiam, non necessitatem, come parlano i Canonisti, in maniera che l'esame fatto innanzi al Vicario, anche non impedito il Vescovo, purchè ne abbia dal Vescovo la commissione, non induce nullità di concorso, come insegna Garzia (1), e la pratica quasi comune delle Diocesi, che attesta Van-Espen (2): siccome non è nullo il concorso, se si fa senza l'ordine prescritto dal Concilio, quantunque per ubbidienza al Concilio il Vescovo fosse obbligate ad osservarlo, come scrive Fagnano (3), ed attesta essere stato risoluto dalla Sagra Congregazione del Concilio a dì 2 di agosto dell'anno 1602, ed insegnano i Canonisti presso Van-Espen (4); come per escmpio se gli Esaminatori non siano Maestri, o Dottori, o Licenziati in Teologia, o nel Diritto Canonico, o altri più idonei. Una cosa solamente non si può omettere senza vizio di nullità, cioè il giuramento ad sancta Dei Evangelia, che il Concilio prescrive, il quale però basta darsi una volta, quando gli Esaminatori sono assunti a questo officio, giusta l'opinione che il Cardinal de Luca (5) chiama più vera, e più ricevuta.

· Il voto dunque decisivo circa l'idoneità è degli Esaminatori, e si attende la pluralità de' suffragi, ai quali, se sono uguali, si può unire il Vescovo o il Vicario che presiede all'esame, ed è l'unico caso in cui può loro spettare il voto decisivo: e deve il Vescovo o il Vicario darlo nell' istesso esame in presenza dei medesimi Esaminatori, cioè Collegiativo jure, e in ipso actu, come dice il Cardinal de Luca (6). E debbono gli Esaminatori spiegare i più ido-

<sup>(1)</sup> De Benef. p. 9. n. 119.

<sup>(2)</sup> Tom. 3. p. 2. sect. 3. tit. 5. cap. 3. n. 2.

<sup>(3)</sup> Ad cap. Inter caetera, de Rescript. n. 55.

<sup>(4)</sup> Loc. cit. cap. 3. n. 9. , et 10.

<sup>(5)</sup> In Adnot. ad S. Conc. Trid. ad Sess. 24. de Reform. c. 48. disc. 32. n. 8. , Van-Espen. loc. cit. n. 14.

<sup>(6)</sup> Loc. cit. n. 9. , Van-Espen loc. cit. c. 4. n. 3. , Mussob. in Prax. habendi concurs. requis. 5. Garzia de Benef. p. 9. c. 2. n. 58.

nei per età , costume , dottrina , prudenza , ed altre cose opportune al govorno della Chiesa vacante. Si notino questo parole del Concilio ad vacantem Ecclesiam aubernandam, collo quali il Concilio volle esprimere, che non basta l'idoneità al Beneficio Curato in generale; ma fa d'uopo dell'idoneità alla Chiesa vacante in particolare, e come dice bene Van-Espen nell' Addizione (1), pro diversitate Parochiarum, et varia Populi conditione et genio varias quoque in Pastore et Rectore qualitates requiri, non tautum in doetrina et scientia, sed et in modo conversandi et agendi. Aliter agendum cum Populo moribus agrestibus et plane incultis addicto, aliter cum populo genii cultioris, et nobilioris. E spesso accado, dieo S. Tommaso, che l'inforiore in quanto alla bontà, ed alla scienza, sia superiore in quanto allo altre qualità necessario al buon governo della Chiesa Parrocchialo vacante, o di qualunque altra Chiosa o Boneficio: Considerare oportet, dice egli (2), quod dignitas alicujus personae potest attendi dupliciter: uno modo simpliciter et secundum se, et sic majoris dignitatis est ille qui magis abundat in spiritualibus gratiae donis; alio modo per comparationem ad bonum commune. Contingit enim quandoque quod ille qui est minus sanctus et minus sciens, potest magis conferre ad bonum commune propter potentiam vel industriam saecularem, vel propter aliquid hujusmodi, et quia dispensationes spiritualium principalius ordinantur ad utilitatem communem secundum illud 1. Cor. 12: 7. Uniquique datur manifestatio spiritus ad utilitatem, ideo quandoque absque acceptione personarum in dispensatione spiritualium, illi qui sunt simpliciter minus boni, melioribus praeferuntur: sicut etiam Deus gratias gratis datas quandoque concedit minus bonis. Contingit autem quandoque (dice lo stesso S. Tommaso (3) ) atiquem esse meliorem simpliciter, qui tamen non est melior quantum ad hoc, quod Beneficium percipiat, quia alius forte potest Ecclesiam magis juvare vel per concilium sapientiae, vel per auxilium potentiae, vel quia servivit in Ecclesia. Non ergo Episcopus tenetur semmer dare meliori simpliciter , sed tenetur dare meliori quoad hoc. Non enim potest esse quod unum praeferat alteri, nisi propter aliquam causam , quae si quidem pertineat ad honorem Dei , et utilitatem Ecclesiae, jam quantum hoc ille est melior : si autem illa causa ad hoc non pertineat, erit acceptio personarum, quae tanto est gravior , quanto in rebus Divinis committitur.

Sono da notarsi quello parole del Canono Nullar, 12, dist. 61 della Prima Parte di Graziano: Ilabest unusquisque suum fruedam militiae in Ecclesia, in qua suam per omnia afficia transegit actuatem, cioè che si debba la prelazione a quello, che ha servita del Chiesa, dov'è vacato il Beneficio: come non oscuramento ancho si ricava dal Canono Miramu+, d. ell'istessa distinzione, ed in-

<sup>(1)</sup> Loc. cit. cap. 3.n. 20.

<sup>(2) 2, 2,</sup> qu, 65, artic. 2, n. 4, vers. Et quia.

<sup>(3)</sup> In suis Quaestionibus quodlib. , quodtibet 6. qu. 5. art. 6.

segnano i Canonisti (1); quia magis diligit Ecclesiam in qua est nutritus, dice S. Tommaso (2). Et quidem conformiter ad hoc Gratia-ni probatum assertum etiam hodie in Ecclesiis, in quibus penes Canonicos, sive Capitula, salvum hactenus est jus electionis ad Episcopatum, et Dignitates eligi non solet nisi Canonicus ejusdem Ecclesiae, avverte Van-Espen nel Comment. alla detta P. 1. dist. 61. di Graziano (3). E lo stesso del Cittadino dice il medesimo Canone Nullus: Tunc autem ( son parole del Canone ) alter de altera eligatur Ecclesia , si de Civitatis ipsius Clero , cui est Episcopus ordinandus, nullus dignus poterit inveniri. Il Cittadino dunque, anche originario, si preferisce all'estraneo (4), cum originarii magis diligunt Ecclesiam, et Patriam, ex qua sunt, plus a populo amentur, et facilius inducantur ad residendum, ac majori attentione, et affectione curam habeant de bonis Ecclesiae quam exteri, come avverte Fagnano (5). Licet enim in Beneficialibus ex regula quod apud Deum non est acceptio personarum, ista qualitas civitatis non reputetur necessaria : attamen . data aequali idoneitate . atque in concursu, dicitur considerabilis; ac species etiam benomerentiae, ob quam, caeteris paribus, praelatio, saltem de congruo, debeatur, ex collectis apud Carill., dec. 66, alias dec. 232, p. 7. rec: dice il Cardinal de Luca (6). Anzi lo stesso Fagnano (7) - riferisce di essere stato sempre risoluto dalla Sagra Congregazione, che la prelazione competa al cittadino sopra l'estraneo anche più degno, o sia Curato, o non Curato il Beneficio, purchè l'estraneo non sia più grato a' Parrocchiani (8).

Ma la curia del Cappellano Maggiore in Napoli, essendo insorta controversia per l'impartizione del Regio Piacito alle Bolle di Roma, spedito a favore di D. Cesaro Cardelli, Diocesano d'Allfie per un Canonicato delle Cattedrale d'Alifa, a di 1 di Febbraio dell'anno 1769, diede fuori la sua Consulta, approvata dalla Camera Reale coll impartizione di detto Regio Piacito a di 5 di Marzo dell'istesso anno, colla quale fu dichiarato, che qualità di cittadino nei Benefic Curati è molto essenziale, perchè ciascune si crede più atto di Guerro del Grego quantopia ci ha visuso da tricino, caestri paribas però. Ma riguardo a Henefici non curati, che percenta del graphe per del percenta del graphe per del consultato del particolare, quanto tati Benefic timo nelle Cattedrali i Diocesani all'oppedio della collusione di que tati l'Benefici sono pir consultato del per cittadini, perchè le Cattedrali hanno la stessa legate comunicazione con per cittadini, come per i Diocesani, ed il Decesani, ed il openio del control del control

<sup>(1)</sup> Presso Garria de Benef. p. 7. cap. 9. n. 5., Fagnano in Comment. ad singulas Canones de Iurep. p. 2. can. 9., 10. et 11. cap. 7. n. 5. [2] 2. 2. qu. 65. art. 2. ad 4. (3) P. 8. p. 86. (4) Fagnano loc. cit. n. 5., et seq., Viviano p. 2. lib. 12. cap. 9. n. 12.

<sup>(4)</sup> Fagnauo loc. cit. n. 5., et seq., Viviano p. 2. lib. 12. cap. 9. n. 1 ad 14.
(5) Loc. cit. n. 4. (6) De Benef. disc. 69. n. 12.

<sup>(7)</sup> Loc. cit. n. 12. et seq.

<sup>(6)</sup> De Benef. disc. 69. n. 12. (8) Fagnano loc. cit. cas. 7. n. 3.

trimonio è della sultira Discosi. E solto nome di Città sembra che la Glossa al detto Canone Nullus abbia compresa anche la Diocesi, chiamando di altena Chiesa quello, che è di diversa Diocesi, e Viviano (1) sotto la parola Civis intende il Diocesano, mento dice: Ilem praeferri debt anquema dispinor Diocesanos, etiamsi exterus prastentatus sit magis idonesa .... Civis enim debt praeferi extero .... El Beneficia orimulai potius, yaum extraneis sunfaconferenda. Parla di due presentati a du Beneficio, uno Diocesa no l'altro estero, per lo caso di doversi dal Vescovo, in parità di voti, dar la gratificazione ad uno dei presentati, e lo stesso sembra di sentire Corrado (3).

Cittadino poi si dice, chi è nato da Padre cittadino, quantunque per accidens assente per l'esercizio di qualche arte o professione, guod non tollit veram civilitatem; quoniam natus extra patriam ex causa accidentali absentiae Parentum ratione officii vel professionis, aut mercaturae, dicitur verus Civis, perinde ac si vere, et proprie in patria natus esset, dice il Cardinal de Luca (3): purchè altrimenti nel testamento, o nella Fondazione non si sia detto; come sarebbe il caso, ex voluntate testatoris, aut spectata substantia suae voluntatis , sed fine per ipsum habito , requisita esset civilitas vera, et naturalis, come soggiunge lo stesso Cardinal de Luca (4), e fu risoluto dalla Sagra Congregazione del Concilio a di 24 di Aprile dell' anno 1717, come attesta Fagnano (5). L'originario si dice colui che è nato da padre cittadino (6): quantunque sia più probabile, soggiunse l'istesso Cardinale de Luca (7), che si dica originario anche quello che trae la sua origine dall' Avo cittadino, se il di lui padre sia nato per accidens fuori della sua Città, ex regula quod absentia occasionalis non tollit, neque interrumpit civilitatem, neque nativitas accidentalis in alio loco tollit ut quis in propria patria originaria vere natus dici debeat. E lo comprova (8) coll'esempio dei Nobili Napoletani, che possedendo feudi, e nella maggior parte nascendo nei medesimi feudi, dove nacquero i padri, e gli avi, pure si hanno in tutto per veri Cittadini Napoletani e non per privilegio o finzione, ma veramente come se in Napoli fossero nati: e coll' esempio parimente di quello Nazioni, che girano per cagion d'industria o di mercanzia; adducendone anche gli esempt delle cose giudicate nella ruota Romana. E così pure insegnano i dottori intorno alla preelezione da farsi dal Vescovo nella collazione dei Benefict caeteris paribus, spiegando le disposizioni canoniche circa la provvista dei Benefiel, siano con

<sup>(1)</sup> Loc. cit. cap. 9. n. 13., et 14.

<sup>(2)</sup> In Prax. Benef. lib. 4. cap. 6. n. 54.

<sup>(3)</sup> De Benef. disc. 62. n. 3., et 4.

<sup>(4)</sup> Loc. cit. (5) Loc. cit. n. 18. ad 23. (6) Cardinal de Luca de Matrim. disc. 14. n. 11.

<sup>(7)</sup> Loc. cit. n. 10.

<sup>(8)</sup> Loc. cit. n. 11.

cura, siano senza cura (1). Ed in pratica attesta Viviano (2) l'uso della Dateria Apostolica di preferire, caeteris paribus, l'oriundo

al non oriundo, il Diocesano al non Diocesano.

Se altrimenti la necessità della Clises non persuada, l'nome dotto e di eltero è proferito al meno dotto, e sesendo i dotti utili alla Clisea universalo (3) cum dotti..., in Dei Ecclesia votta splendor fulgeant framementi, como dice Onorio III nol Cap. 5. de Magristra. Percoi circa sullinera o ulteratas. Percoi mas, giusta lo parcio dol Cap. 28. de Prachendis fu definito in detto Capo, cho majorius sunt beneficis honorrandos. E si preferisco il dotto in quie scienza, che è necessaria o utile alla Chiesa, di Sagri Canoni, o di Teologia, secondo ia diversa qualità delle Chiese (5).

Il più antico nell'ordine, caeteris paribus, è preferito al meno antico giusta la disposizione del Cap. I., e del Cap. 15, de Majorit., et Obed., in cui Gregorio IX rispose : qui major est ordine, etiamsi postea sit receptus, et in portione percipienda potiorem esse volumus, e più volte defini la Ruota Romana (5), il più vecchio in concorso col giovane con quello che non ha verun grado, o l'ha inferiore; il laureato in concorso col non laureato, o laureato posteriore, il cho s' intende che sia veramente Dottore, o Teologo, e non semplicemente laureato per onorificenza; siccome nella milizia si dee la prelazione al più antico soldato; il povero, specialmente so sia nobile, in concorso col ricco, osservandosi le giuste regole della liberalità, secondo il senso del Can. 14. dist. 86. della prima Parte di Graziano ; il nobile in concorso coll'ignobilo (6) : la qual cosa deve intendersi con certo temperamento, e con quella riflessione, che dice Gregorio IX nol Cap. 37. de Praebend., et Dignit. , cho non generis , sed virtutum nobilitas , vitaeque honestas gratum Deo faciunt, et idoneum servitorem, ad cujus regimen non multos secundum carnem nobiles et potentes elegit, sed ignobiles, ac pauperes, eo quod non est personarum acceptio apud ipsum : cioè si deve questa dottrina intendere secondo la nocessità della Chiesa, la qualo forse abbia bisogno della potenza o sia della nobiltà, e delle ricchezze, giusta quello, che di sopra ho detto con le parole di S. Tommaso. Perlochè allo volte minus sciens, et minus sanctus melioribus praeferendus est, quando magis conferre potest ad bonum commune, dice Antonelli (7). E l'esperienza in fatti fa vedero esservi più ecclesiastici di ottima vita, ottimi per se stessi, che sarebbero buoni Anacoreti , ma poco utili alla Chiesa, E'I Cardinale de Luca (8), essendo stato consultato sulla preclezione

(1) Viviano loc. cit. n. 25.

<sup>(1)</sup> Presso Antonelli de Regim. Eccles. lib. 3. cap. 3. n. 36.

<sup>(2)</sup> Loc. cit. n. 51. (3) Viviano loc. cit. n. 23.

<sup>(5)</sup> Ap. Fagnano loc. cit. cas. 6. n. 1. ad 3.

<sup>(6)</sup> Fagnano, loc. cit. Corrado in Prax. Benef. lib. 4, c. 5., n. 51, ad 57. Pitone de controv. Patron. Alleg. 83, n. 45, Vivian. loc. cit. n. 18, ad 27.

<sup>(7)</sup> Loc. cit. n. 33, (8) De Paroch. disc. 3. n. 10.

fatta da un Vescovo del meno dotto in concorso col più dotto, e Professore di Sagra Teologia , rispose a favore del mene dotto , eo quia alter plurium annorum spatio fuisset professus in quadam Religione Mendicante , ex qua exierat ex motivo nullitatis professionis. Quamvis enim egressus supponeretur secutus servatis servandis ...: attamen anud Populum suscipio aderat, an egressus praedictus fuisset legitimus , nec ne : et quatenus etiam fuisset talis , adhuc tamen ista qualitas egressi e Religione claustrali de facto apud vulgus causare solet quamdam notae speciem , licet secutus esset intra annum probationis; multo magis post professionem, ac

notabilem permanentiam in eo statu.

Ed inabile in quanto al Beneficio s' intende l' infame, anche semplicemente di fatto, cioè di cosa, che non porta infamia de jure. Nè altrimenti, dice Avila, e dicono i Canonisti riferiti da Van-Espen (1), si deve intendere il Testo nel Cap. fin. de testibus, dove dice Accusati de crimine, nisi prius se probaverint innocentes, a susceptione ordinum repellantur : perchè l'accusato è infame infamia facti, pendente l'accusa. O anche se sia stato citato a comparire personalmente; perchè ita citati constitui dicuntur in reatu, reddunturque infames , ac solent ab officio publico , quo funguntur , suspendi, quousque se a crimine intento purgaverint, et absoluti sint, dice lo stesso Van-Espen (2). Sicche se uno sia stato liberato in forma, o lo sia colla clausola, novis supervenientibus indiciis, o resti dubbio l'animo del Giudice, perchè il delitto non è rimasto pienamente provato, difende il Cardinal de Luca (3), e porta così deciso dalla Sagra Congregazione del Concilio, che sia inabile ad ottener Benefict. Perchè trattandosi di allontanare alcuno a jure quaerendo, o sia dal conseguire il Beneficio, verius est solam diffamationem de facto sufficere , tuttochè si tratti d'infamia di solo fatto, non di legge. Deve però il Vescovo essere attento ad indagare la verità del fatto, avendo io coll'esperienza veduto più volte che i competitori medesimi al Beneficio machinano appostatamente accuse con pruove tutte imperfette, e dovendosi con fondamento temere di calunnie nella caterva che oggi abbiamo di calunniatori, e di testimoni falsi. Onde la Ruota Romana, come riferisce Fagnano (4), avendo per vero quanto dianzi ho scritto . l'ammise nel solo caso di competenza con altri concorrenti di buona fama, la quale prevale sempre alla mala fama per la preelezione al Beneficio: non già quando si tratti di un solo concorrente, o presentato al beneficio dal Patrono; se è di Patronato, richiedendosi a quest' effetto la pruova piena, e concludente, per la qual cosa la Ruota requirere consuevit sententias super iisdem criminibus latas, nec non transportationem acto-

<sup>(1)</sup> Tom. 2, sect. 1, tit, 10, cap. 6, n, 14,

<sup>(2)</sup> Tom. 4. 1it. 5. cap. 3. n. 8.

<sup>(3)</sup> De Benef. disc. 70. n. 5., et 6. disc. 71. n. 1. et 9.

<sup>(4)</sup> P. S. Can. 12. cas. 3. n. 20. et 21.

rum, unde illarum justitia remaneat comprobata, giusta le parole della Ruota medesima, adducendono molte altre decisioni consi-

mili , e l'opinione de Canonisti.

L'infamia di solo fatto cessa colla buona fama pure di fatto : cioè colla vita buona pubblicamente menata per un triennio, o sia per subsequentem vitae emendationem publicam, coll'esercizio delle buone e ledevoli azioni, giusta l'espressione dei Dottori, e l'insegnamento comune dei Canonisti (1), Vieppiù nel Beneficio curato, o che abbia giurisdizione, nel quale, si agitur, dice Pitone (2), de aliquo criminoso, sed redacto ad frugem melioris vitae, tunc ipsae praeferri debet .... in concursu alterius nullam maculam habentis; idque ratione majoris aptitudinis, quia scit melius compati, et commisereri in subditos: secus in beneficiis simplicibus ubi hase ratio cessat. E così altri Canonisti (3) sostengono, facendo distinzione sopra la sentenza contraria di Lotter de re benefic. lib. 2. q. 3. n. 150; cioè, che la sentenza di Lotterio debba intendersi nel caso di non verificarsi la vera mutazione di vita fatta del criminoso una volta, o di non essere uguali i requisiti. Poichè se il non criminoso abbia meriti maggiori, vince questi il criminoso fatte buono, come spiegasi più chiaramente da Viviano (4).

Perciò avverte Lambertino, o sia Benedetto XIV, di gloriosissima memoria, che i concorrenti, prima del concorso esibiscano tutti i requisiti in forma autentica, affinche si abbiano presenti per conoscersi il più idoneo alla Chiesa vacante (5). E tutte questo cose debbono gli Esaminatori Sinodali considerare, e non già le sole risposte alle questioni morali proposto. Imperciocchè si può dare il caso, che uno sia dotto, ma sia odioso o poco grato al Popolo per giusto motivo di mala opinione che ne ha, dovendosi preferire nella Parrocchia chi gode l'affetto piuttosto, e la gratitudine del Popolo, essendo necessario l'amore tra i Filiani e il Parroco, come colla sentenza de' Dottori, e colla decisione della Ruota Romana, conchiude Fagnano (6); e come pur dice il Cardinal de Luca (7), che nelle circostanze da esaminarsi, praecipua, ac forte primaria est illa quod, qui prasponendus est, sit gratus, sive non ingratus, vel non exosus Populo, adeo ut antiquus usus in Ecclesia haberetur praeponendi Clericos a Populo nominatos.

Il Vescovo però, senz'attendere l'ordine osservato dagli Esaminatori Sinodali in manifestare gl'idonei, o che essi hanno stimati più idonei, può eleggere quello che vuole degli approvati,

(2) Discept. eccl. n. 1. et 2.

4) Loc. cit. (8) Notif. 7. n. 7.

. (7) De Paroch. disc. 8. n. 6. et 7.

Presso Gonzalez in lib. 2. Decret. ad cap. 54. de test., et adtest. n. 9., Antonelli lib. 2. cap. 6. n. 47.

<sup>(3)</sup> Lambertino de jurep. p. 3. lib. 2. q. 5. art. 14., Ventriglia in Prax. P. 2. annot. 1. §. 3. n. 58., Viviano de jurep. lib. 12., cap. 9. n. 27.

<sup>(6)</sup> P. 5. Can. 10. cas. 1. n. 33. in Comm. ad Can. de jurep.

se lo giudica più degno. L'istessa facoltà ha nei concorsi ai benefict Curati vacati in mesi riservati, spettando sempre al Vescovo la preelezione del più degno tra gli approvati dagli Esaminatori Sinodali, quantunque la collazione spetti a Roma; come lo fa vedere la quotidiana pratica in tali concorsi, anche Sede vacante, intimandosi il concorso dal Vicario Capitolare, affinchè la cura delle anime non soffra detrimento dalla dilazione, come riferisce Garzia (1), aver più volte dichiarato la Sagra Congregazione, e come insegnano i Canonisti.

Queste sono le regole canoniche da osservarsi nel concorso ai Benefici Curati, le quali non osservandosi, si può appellare dalla mala elezione del Vescovo con appellazione però devolutiva, non sospensiva (2). Per la quale mala elezione non si possono produrre nuovi documenti che, come studiose conquisita, et post consursum expiscata, non fanno pruova, come dice Benedetto XIV nella Bolla promulgata a di 14 Dicembre dell' anno 1742, che comincia. Cum illud, ed insegnano i più dotti Canonisti (3); ma la pruova deve farsi in altra maniera, e con nuovo esame innanzi al Giudice d'appellazione, come riferisce Fagnano (4), essere stato più volte deciso dalla Sagra Congregazione, e dalla Ruota Romana. Il quale inoltre riferisce, che l'istessa Sagra Congregazione non mai ha ammesso il nuovo esame, se non se dato aliquo fumo irrationabilitatis, et malae praeelectionis Episcopi : cioè postquam per attestationes extrajudiciales, vel alia uniformia documenta de hujusmodi suspicione, et gravamine aliqualem fecerit fidem (cioè l'appellante), ut sic probabilis, et sufficiens causa cum excuset a calumnia; come di essersi specialmente deciso dall'istessa Sagra Congregazione a dl 21 di Febbrajo dell'anno 1612, per un nuovo concorso da istituirsi in Roma, si riferisce dallo stesso Fagnano (5). E certamente non adoperata questa cautela, ben avverte Van-Espen (6), che il nuovo concorso sarebbe nullo, come quello che sarebbe uno inviluppo di liti con sommo detrimento delle anime.

Ho detto, che l'appellazione si ammette quoad actum devolutivum, non suspensivum: ma si ammette tanto devolutivamente, quanto suspensivamente, se il Beneficio Curato sia di giuspatronato, e gli altri presentati o Patroni appellano dalla mala istituzione dell'Ordinario. Poichè in questo caso non può l'istituto, pendenta l'appellazione, aver il possesso del Beneficio, come attesta Barbosa (7) essersi deciso dalla Sagra Congregazione. E parlando

<sup>(1)</sup> De Benefic. p. 9. cap. 2.

<sup>(2)</sup> Van-Espen tom. 3. p. 2. sect. 3. tit. 3. cap. 4. n. 11. Cardinal de Luca de Judic. disc. 57, n. 53. de Paroch. disc. 37, n. 32.

<sup>(3)</sup> Presso Van-Espen loc. cit. n. 11.

<sup>(4)</sup> Ad cap. Eam ie, de aetate et qualitate etc. n. 26.

<sup>(3)</sup> Loc. cit. n. 39.

<sup>(6)</sup> Loc. cit. cap. 4. n. 12. in fine.

<sup>(7)</sup> P. 5. alleg. 60. n. 104., Antonelli lib. 3. cap. 5., n. 52.

dell'appellazione, intendo parlare tanto dalla mala elezione del Vescovo, quanto dall'irragionevole giudizio degli Esaminatori, dandosi l'appellazione anche dall'irragionevole giudizio degli Esaminatori, come dichiarò la Sagra Congregazione (1).

Conchiudo finalmente, che per le appellazioni in questi casi il termine è lo stesso che è de jure in altre appellazioni, cioè di dieci giorni, i quali si computano dal giorno della collazione fatta del Beneficio Curato, e si trasmettono poi al Giudice d'Appellazione, o sia al giudice ad quem, o gli atti originali del concorso, o la copia collazionata coll'originale innanzi al Vicario generale del Vescovo dal Cancelliere del concorso, e da qualche notajo da eleggersi dal Vescovo medesimo, che ne debbono fare l'estratta, e si soscrive la copia anche dagli Esaminatori Sinodali, che intervennero al medesimo concorso.

(1) Presso Antonelli, loc. cit. n. 53.

## APPENDICE II.

#### RACCOLTA DI FORMOLARII.

#### FORMOLARII CHE RISGUARDANO L'ISTITUZIONE DELLA CHIESA.

- I. Deputazione di un Vicario Generale del Vescovo.
- N. Dei, et Apostolicae Sedis gratia, Episcopus N. Dilecto Nobis in Christo N. Salutem in Domino.

Cum onus Episcopalis Ministerii tanti sit momenti, ut etiam ipsis Angelicis humeris formidandum videatur, operae pretium duximus in administratione Episcopatus N., quem Sanctiss. D. N. Papa nostrae imbecillitati superimposuit, Vicarium idoneum advocare, qui partem sollicitudinis nostrae in se assumendo pondus, quo ultra vires premimur, allevet. Hinc aciem nostrae mentis in personam tuam dirigentes, et de fidelitate, probitate, prudentia, scientia, et experientia, aliisque quibus polles virtutibus plene confisi, Te nostrum Vicarium Generalem, et Officialem ad nostrum beneplacitum in dicto nostro Episcopatu N., in spiritualibus, et temporalibus, tenore praesentium facimus constituimus et deputamus, dantes, et concedentes tibi potestatem et mandatum specialo Ecclesias Altaria et Oratoria, edificata et aedificanda, et Divino Cultui deputata, benedicendi caque polluta (non tamen consecrata) reconciliandi, a Casibus quibuscumque Nobis reservatis

absolvendi, et aliis Confessariis ut ab iisdem absolvere possint facultatem delegandi, publicas et solemnes poenitentias injungendi, litteras commendatitias et testimoniales concedendi, dimissorias ad quoscumque ordines dandi, et super interstitiis dispensandi, Nobis tamen a Dioecesi absentibus, Causas matrimoniales cognoscendi, et decidendi, procurationem visitationis, Synodaticum, quartam Funeralem et charitativum subsidium, ut juris erit exigendi; Novas Parochias, erigendi, et erectas collapsasque reficiendi, vel in Matrices Ecclesias transferendi, Beneficia erigendi, et resignationes illorum, etiam ex causa permutationis, recipiendi, et ad ca praesentatos instituendi, ad Curata vacantia concursum indicendi, et cadem digniori conferendi; OEconomos tempore vacationis instituendi. Coadiutores Rectoribus Parochialium imperitis, et infirmis dandi; Causas omnes ad Forum nostrum tam de jure, quam ex consuctudine spectantes, et pertinentes, etiam si feudales et haeresis sint, cognoscendi et decidenti; edicta nostra exequendi, Censuras fulminandi, ab ordine, Officii administratione, et Beneficiis, prout juris crit, suspendendi, privandi, destituendi, et deponendi inquisitos, excommunicatos, a Canone suspensos, et interdictos a jure, in casibus Nobis permissis absolvendi; causas criminales cognoscendi, et decidendi, brachium sacculare implorandi, pias voluntates exequendi, in crectione et fundatione Beneficiorum jura Patronatus Fundatoribus reservandi, in alienationibus bonorum Ecclesiarum et Locorum Piorum, ad formam Sacrorum Canonum, auctoritatem praestandi, et decreta interponendi; Litteras Monitoriales in forma significantes pro rebus deperditis, seu furto subtractis, juxta formam juris, et Bullam Beati Pii V, concedendi, Ecclesias omnes, Loca pia, etiam exempta, et Monasteria Monialium visitandi, litteras Apostolicas Nobis, seu Vicario nostro directas et dirigendas, aperiendi et ( nisi industria personae cligatur ) exequendi; Jurisdictionem in Regulares et exemptos, ad formam Sacr. Concil. Trid. Const. Apostolic. et Decret. Sac. Congreg., exercendi, juramentum ad effectum tantum agendi, et dummodo absolutionem petentes perjuri non sint, relaxandi, Confessarios tum Sacculares, tum Regulares (non tamen Monialium) examinandi et ad tempus approbandi, et facultatem eis concessam ex causa, revocandi, voluntatem Puellarum habitum Religionis suscipere, sive profiteri volentium ( Nobis impeditis aut absentibus ) explorandi licentias pro ingressu in Clausuram Monialium pro rebus tantum necessariis Officialibus, Artificibus, et Colonis concedendi, Sac. Suppellectilem, aliaque indumenta Ecclesiastica, in quibus Sacra unctio non adhibetur ( quantum ad nos spectat ) benedicendi, unum vel plures Vicarios, Nobis absentibus, in casu alicujus necessitatis cum eadem, vel minori auctoritate, nomine nostro ad tempus substituendi, et caetera exercendi, quae ad Officium Vicariatus noscuntur pertinere. Volumus autem quod in Vicarium et Officialem nostrum Generalem

omnes Nobis in Episcopata, et jurisdictione subjecti Te recognoscant , recipiant et admittant , atque , ut par est ; Tibi obediant : Si quis vero inobediens fuerit condigna poena ferietar. In quo-

rum , etc. Datum , etc. - N. N. Episcopus N.

Si avverta, che se al Vicario Generale conceder si volesse tutta intiera la giurisdizione senza alcuna restrizione, si aggiunga: et caetera alia omnia faciendi, gerendi, et exercendi, etiamsi talia forent quae mandatum magis speciale requirerent.

11. Deputazione di un Vicario Generale del Capitolo.

Nos Arcidiaconus , Canonici, et Capitulum Cathedralis Ecclesiae N., Sede Vacante per mortem bon. mem. N. Episcopi - Admodum Rev. D. N. J. U. D., salutem in Domino sempiternam.

Cum ex Sacrorum Canonum dispositione Cathedralium Ecclesiarum Capitula in locum deficientium Episcoporum ( praesertim si ex humanis eripi contigerit | subrogentur , eisque in spiritualibus et temporalibus succedant, corumque munus sit viduatis Ecclesiis ita consulere ut Ministrorum solertia atque diligentia, incommoda minime sentiri permittant, ne igitur supradicta Ecclesia, culpa nostra, aliquid detrimenti patiatur, Nos Canonicis sanctionibus , et Sac. Concil. Trid. Decretis , ut par est obtemperando , vocatis omnibus , et singulis Canonicis, intra tempus octo dierum a praefato Concilio statutum, ad Vicarium qui vices nostras sustinere debeat deputandum, congregatisque his qui debuerunt 4 potuerunt, et voluerunt interesse, habitis Capitulariter secretisque suffragiis, sive Votis omnium, seu majoris partis interessentium, et ut permittitur congregatorum; Te Advocatum Rev. D. N. J. U. D. supradictum, de cujus probitate scientia et solicitudine plurimum in Domino confidimus , Generalem in spiritualibus et temporalibus Vicarium, et Officialem nostrum in praedicta Ecclesia Cathedrali Civitate et Dioecesi , tenore praesentium , deputamus , facimus , creamus , et constituimus pro tempore Sedis Vacantis, cum omnibus et singulis facultatibus, privilegiis, honoribus, oneribus, emolumentis, praceminentiis, et pracrogativis ad hujusmodi munus exercendum debitis , necessariis , et opportunis.

Dantes Tibi plenam, et liberam potestatem omnia, et singula exercendi , quae Capitulo , Sede Vacante , in utroque Foro a jure permittuntur, et proinde causas omnes tam civiles, quam Criminales, et mixtas, etiam haeresis et matrimoniales, audiendi, cognoscendi, terminandi, ac decidendi, cum facultate excommunicationem aliasque Ecclesiasticas Censuras, et poenas, etiam pro Ecclesiarum immunitate et libertate tuenda, ferendi et infligendi, Resignationes Beneficiorum cum causa, recipiendi, praesentatos ad beneficia Jurispatronatus instituendi, et nova cum reservatione dicti juris dotandi et erigendi, salvis juribus Episcopalibus. Concursus ad Parochiales vacantes indicendi, et magis dignum ex approbatis praedigendi, ex dimisorira ad Ordines post annum, et super interstitist dispensandi. Necnon ea omnia faciendi, mandandi, et oscquendi, quan ona facere, mandare, vel evequi possumus, etiamai requirerent speciale mandatum (si Vicarius deputatus non esset Doctor, addatur)—cum Voto tames Consultoris dionei I. U. D., Tibi bens vitis in sententinado et procedendo ad acetus quoreunques terretacibiles, et qui consilio videbuntur indigere.

Pracejimus itaque universo Clero hujus Civitatis et Diocesis, altisque hujus Ecclesia piraticitioni subjectis, quatenus Te in Vicarium et Officialem nostrum Generalem, ut praemittitur, recipiant, Tibique tamquam tali in omnibus parcant et obediant. Dantes Thi voges et vices nostras, contradictores et rebelles poenis et Consuris Ecclesiasticis compescendi. In quorum fidem, praesentes scribi jussimus per infrascriptum nostrae Curiae Notarium, et manu propris subscripsimus, sigilloque Capituli jussimus moniri, Datum etc.

#### III. Deputazione di un Vicario foraneo.

N. Dei , et Apostolicae Sedis gratia Episcopus N. Dilecto N. etc.

Omnibus nostrae jurisdictioni subjectis pro administratione justitiae providere cupientes, et ne pro rebus levibus, praesertim in Civilibus, extra locum domicilii, lites sustinere cogatur: Te, de cujus probitate et idoneitate plurimum in Domino confidimus, in nostrum Vicarium Foraneum, ad beneplacitum nostrum, loci N. nostrae Dioecesis, facimus, constituimus et deputamus. Dantes tibi facultatem causas Civiles usque ad summam scutorum ...., et non ultra audiedi, cognoscendi et terminandi; in Criminalibus vero levibus , Testes examinandi , Processum infermativum conficiendi, et ad nostrum Vicarium Generalem transmittendi : aliaque negotia ad jurisdictionem , et Tribunal Episcopale spectantia audiendi, et postea Nobis referendi; et alia faciendi, quae Vicarii Foranei dicti loci pro tempore facere consuevere, cum omnibus honoribus, oneribus et emolumentis solitis et consuetis, mandantes omnibus ad quos spectat ut Te in talem. recognoscant, Tibique obediant sub poenis arbitrio nostro infligendis. Datum etc.

#### IV. Deputazione di un Cancelliere.

N. Episcopus N. - Dilecto etc.

Cum de ideoneo Cancellario providere cupiamus, qui Nobis et Tribunali nostro inserviat, et quae in illo agenda sunt diligenter adimpleat, et scripturas librosque ad nostram Cancellariam spectantes fideliter custodiat, erga personam tuam mentis aciem di-

Vol. IV.

reximus, cuius vitae honestas, morum probitas, fides, diligentia, habilitas, aliaeque qualitates apud Nos multiplici commendantur testimonio. Quapropter , illarum intuitu , tenore praesentium auctoritate nostra ordinaria, et omni alio meliori modo quo possumus . Te in uostrum Cancellarium eligimus et deputamus , cum facultate universa et singula agendi et faciendi tam in voce, quam in scriptis, quae gerere et facere possuit et debent Cancellarii Episcopales: Ita ut tuis scripturis tam publicis quam privatis , durante officio, omnis fides in judicio et extra adhibeatur. Ac insuper cum omnibus et singulis exemptionibus, privilegiis, honoribus et emelumentis quibus tam de jure, quam de consuetudine, nostri Cancellarii utl , frui , potiri , et gaudere solent et debent : Mandantes omnibus nostrae jurisdictioni subjectis , caeterisque ad quos pertinet, ut Te in talem agnoscant et recipiant, sub poenis nostro arbitrio pro modo culpae infligendis. Praesentibus ad nostrum beneplacitum valituris. In quorum etc. Datum etc.

#### V. Deputazione di un Avvocato fiscale.

#### N. Episcopus N. - Dilecto N. I. U. D. salutem.

Ut Gausse, quas in nostro Tribunali cognosci contigerit, debita cum naturitad discultantur, et jura nostri Fisici, mensaeque tueantur, Advocatum Fiscalem providere cupientes, io tua integritate, exicutia, et errum agendarum experientia plurimum in Domino confisi, Tead hoe munus eligimus et deputamus, cum omnibus honoribus, praerogativis, privilegiis et emolumentis, tam de jure, quam de consuctudine, exiji solitis: Almadantes omnibus et singuis nostrae jurisdictioni subjectis ut Te in talem habeant et recognoscant, et ubi opus fueril lavant et assistant. In quorum etc. Datum etc.

#### VI. Deputazione di un Procuratore fiscale.

#### N. Episcopus N. - Dilecto N. etc.

Idoneitatis, probitatis, et experientiae merita quibus Te ornatum dignoscimus. Nos indecuent ut operam tuam libenter adhibeamus, sperantes ea quae Tibi mandabuntur, et alia quae tuo maeri injuncta sant, omni fide et solertia exqueries. Te igitur Procuratorem Fiscalem nostrae Curie, ad beneptacitum nostrum, honoribus oneribus, exemptionibus, printigriis, et emolumentis solitis et consuctis constituimus et deputamus, mandantes omnibus nostrae jurisdictioni subjectis, caeterisque ad quos specta, t Te in Officialem nostrum Episcopalem agnoscant, et quoties opus fuorit Tibi assistant. In quorum etc. Datum etc.

#### N. Episcopus N. - Dilecto N.

Ut pasperibus, Viduis, Papillis, allisque miserabilibus persons, is, quae sibi de Advocato providero non possunt, consudarus, inspecta tua probitato, decirina et pietato, qua erga destituto, bumano auxilio polles. To Advocatum earumdem personarum, aliorumque egonorum hujus Civitatis et Dioceesis constituimus se deputamus, ad hoe ut, misericordiae viscera indutus, causas ad Forum nestrum spectantes pro iisdem suscipias, et gratis defendar a Don unmerum Datore pro opere tam grato mercedem plenam recepturum; Cum omnibus Pricilegius et exemptionibus tam de jure, quam de consueutuim debitis. In quorum etc. Datum etc.

#### FORMOLARII

#### CHE RISGUARDANO LA MATERIA BENEFICIALE.

I. Erezione in titolo Ecclesiastico di un beneficio di giuspadronato.

N. Episcopus N. Attenta comparitione et instantia coram Nobis facta per N., qui. ob magnam devotionem quam erga S. N. gessit et gerit, dotars statuit illius Altare et Cappellam ab eodem erectam in Ecclesia N., loci N., annuo redditu sive censu scutorum ... super bonis stabilibus videlicet, ... prout latius ex instrumento dotationis confecto manu Notarii publici N. sub die ..... in nostra Cancellaria in forma authentica exhibito apparet, cum reservatione Jurispatronatus praesentandi Rectorem et Rectores seu Cappellanos dietae Cappellae quoties contigerit per ipsum comparentem suosque haeredes, Nos propterea considerantes quod in iis quae ad Divini Cultus augmentum tendunt favorabiles esse debemus, dictam Cappellam, seu Altare, sub invocatione S. N., in Ecclesia N., ordinaria auctoritate, et omni alio meliori modo causa et forma Nobis de iure permissis, in perpetuum Beneficium Ecclesiasticum erigimus et erectum esse volumus et declaramus, et bona praedicta propria dicti Oratoris pro dote et loco dotis illi sic erecto assignamus, appropriamus et applicamus. Nec non praefato N., ejusque haeredibus, Juspatronatus et praesentandi Rectorem, et Cappellanum, Rectores et Cappellanos toties quoties casus vacationis occurrat. concedimus, et reservamus, instituendum tamen et confirmandum , instituendos et confirmandos per Nos, et Eniscopos Successores, cum obligatione Rectoris intra legitima tempora praesentandi , celebrandi , seu celebrare faciendi .... Missas in qualibet hebdomada pro salute Animae ..... et ita salvis juribus Episcopalibus, erigimus et reservamus omni, etc. In quorum fidem. has praesentes litteras, et erectionis Decretum a Nobis subscriptum expediri, et in Cancellaria nostra, una cum dicto instrumento dotationis, registrari, et servari mandamus. Datum, etc.

#### II. Collazione di una Chiesa Parrocchiale di giuspadronato.

#### N. Episcopus N. - Dilecto N.

-Universis et singulis has praesentes nostras litteras inspecturis, visuris et audituris notum facimus, atque testamur, quod vacante Parochiali Ecclesia S. N. loci N. hujus nostrae Dioecesis per obitum N., illius dum viveret ultimi et immediati Possessoris, quae de Jurepatronatus infrascripti Patroni Laici existit, comparuisti coram Nobis in nostra Curia N. et asserens Te fuisse praesentatum a Patrono dictae Parochiae et Juspatronatus in ea habente et existente in pacifica possessione, seu quasi praesentandi Rectorem toties quoties casus vacationis occurrerit, petens a Nobis ordinario jure institui et confirmari in Rectorem dictae Parochialis, cum ejus honoribus et honeribus solitis et consuetis, et volentes in praemissis mature procedere, generale Edictum ad tui instantiam expediri et ad valvas Ecclesiae nostrae Cathedralis et dictae Parochialis affigi legi et dimitti jussimus, per quod citari et moneri fecimus omnes et singulas personas sua quomodolibet interesse putantes, quatenus infra certum terminum competentem in eodem Edicto praefixum comparere debuissent coram Nobis, et in dicta nostra Curia ad opponendum et allegandum quidquid voluissent tam contra personam tuam praesentatam quam praesentantem, quare dicta institutio fieri non debuisset. Quo edicto affixo, et postmodum elevato, accusatisque contumaciis, cum nihil esset oppositum, et quia ex juribus productis in nostra Curia clare constat de vacatione, et praesentatione tempore habili facta, et quod N. praesentans fuit et est verus ejusdem Parochialis Patronus, et existere in pacifica possessione, seu quasi Jurispatronatus et praesentandi Rectorem: Idcirco Te R. N. praesentatum per Examinatores in Synodo Dioecesana deputatos examinatum et approbatum, tamquam habilem, idoneum, et sufficientem, instituendum et confirmandum duximus, prout tenore praesentium instituimus et confirmamus, de illaque coram Nobis flexis genibus humiliter constitutum et acceptantem per Bireti capiti tuo impositionem, investivimus et investimus.

Quo circa, omnibus Notariis publicis et personis Ecclesiasticis Civitatis et Dioecesis nostrae per praesentes mandamus et committimus, ut cum pro parte tua fuerint requisiti, per eorum aliquis requisitus (emissa per Te prius coram Vicario nostro Generali Professione fidei) ad ipsam Parochialem Ecclesiam dieti loci N. accedant, Teque, vel Procuratorem tuum, in corporalem, realem, et actualem possessionem praedictae Parochialis Ecclesiae, ac omnium illi annexorum, et pertinentium inducant aucto-

ritate nostra et inductum defendant, amoto exinde quolibet Illicito detentore, quem Nos harum serie amoremus, et denunciamus amotum, ac de fructibus, redditibus, proventibus et obventionibus universis. Tibi faciant debito tempore responderi. (Si contingate um, cui de Beneficio providetur, aliad riacompatible obtimere, tunc additur!). Volumus autum, ac praesentium tenore declaramus, per hujusmodi! Parochialia pacificam possessionem, alteram Parochialem Ecclesiam loci N. (vel Praebendam Canonicalem) guam obtines, o sipo vacare. In quorum, etc.

#### III. Collazione di una Chiesa Parrocchiale per concorso.

#### N. Episcopus N. - Dilecto etc.

Inter caetera, quae pro Pastoralis officii debito prestare cupimus, illud praecipue cordi est, ut Parrochialibus Ecclesiis, quibus de Rectoribus providendum est ; tales praeficiamus qui ministerio Curae Animarum, quod omnium gravissimum est, laudabiliter satisfaciant. Vacante igitur nuper de mense N. proxime praeterito Parochiali Ecclesia sub invocatione S. N. Oppidi N. hujus postrae Dioecesis , per obitum N. illius , dum viveret , ultimi possessoris, fuerunt per Curiam nostram, mediante publico Edicto; juxta formam et praescriptum Sac. Concil. Trid. et Constitutionis B. Pii V., vocati omnes de sic vacante Ecclesia provideri cupientes, quatenus intra terminum decem dierum comparerent in eadem Curia ad faciendum describi, et adnotari nomina ipsorum, et cum in eodem termino plures comparuissent, tandem iisdem legitime vocatis sub die ..., coram Nobis, rigoroso praevio examine, per tres Examinatores synodales facta fuit experientia de scientia, et sufficientia singulorum descriptorum, oppositorum, ac demum servatis de jure servandis, fuisti per dictos tres Examinatores repertus habitus et existimatus idoneus vita, moribus, actate, et scientia, et aliis a jure requisitis praeditus, et ut talis ad dictam Parochialem Ecclesiam, ejusque Curam per te ipsum regendam ab eisdem Nobis renunciatus fuisti, et successive a Nobis magis idoneus reputatus, et judicatus : Nos igitur eidem Ecclesiae, ac Animabus illi subditis de Rectore providere volentes. Tibi quem prae ceteris dignlorem delegimus, eamdem Parochialem cum illi adnexis, ac omnibus juribus, et pertinentiis suis universis, conferimus, et assignamus, de illaque Te coram Nobis flexis genibus constitutum, et acceptantem, per Bireti capiti tuo impositionem investimus: Quo circa etc.

IV. Collazione di un Canonicato di Cattedrale vacato per obitum.

N. Episcopus N. — Dilecto etc. I. U. D. N., familiari nostro Clerico loci N. etc.

Grata samiliaritatis obsequia, quae Nobis hactenus impendisti, et adhuc solicitis studiis impendere non desistis: Necnon litterarum scientia, vitae, ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis, et virtutum merita, quibus personam tuam juvari percipimus, Nos inducunt, ut Tibi reddamur ad gratias liberales. Cum itaquo Canonicatus, et Praebenda nostrae Cathedralis Ecclesiae N. quorum collatio, provisio, et omnimoda dispositio ad Nos hac vice spectare dignoscuntur; et quos quondam N. qui extra Romanam Curiam de mense N. diem clausit extremum, possidebat, vacaverint, et vacent ad praesens, Nos volentes Tibi praemissorum obsequiorum, et idoneitatis intuitu gratiam facere specialem, Canonicatum, et Praebendam praedictos, sicut praemittitur, vacantes, cum plenitudine juris Canonici, ac omnibus suis fructibus, proventibus, juribus, et pertinentiis universis, Tibi auctoritate ordinaria, tenore praesentium conferimus, et de eisdem providemus: Teque coram Nobis personaliter constitutum per annuli traditionem, et Bireti capiti tuo impositionem investimus, et in realem, corporalem, et actualem possessionem auctoritate nostra per N., cui vices nostras committimus, immitti mandamus: Amoto quolibet alio illicito detentore, recepto prius per Nos, et per Te praestito ad Sancta Dei Evangelia corporali juramento, quod Nobis, et Successoribus nostris Episcopis obediens eris, et fidelis, et Sanctae Matri Ecclesiae, Eisdemque Canonicatui, et Pracbendae, ac ipsi Ecclesiae Cathedrali secundum ipsius statuta, laudabiles consuetudines, et ordinationes deservies, et deservire facies in Divinis, juraque et libertates praedictorum manutenebis, et pro posse defendes, nihilque quod ad dictum Canonicatum et Praebendam pertinet alienabis, sed alienata, et distracta ad jus et proprietatem eorumdem reduces, et pro juribus reduci procurabis. Quo circa mandamus omnibus Dignitatibus, et Canonicis Rev. Capituli, ut Te in fratem, et Concanonicum recipiant, et Stallum in Choro, locumque, et vocem in Capitulo tradant, et assignent, Teque in talem habeant, tractent, et portionem de redditibus universis faciant, prout habent alii Canonici, responderi; emissa tamen prius per Te ipsum professione fidei coram Nobis, aut Vicario nostro Generali, et postea coram Capitulo. Et ita conserimus, providemus, et assignamus, ac exequi mandamus omni etc. Datum etc.

#### V. Collazione di un Canonicato o di una Parrocchia in vigore di provvista della Santa Sede.

## N. Episcopus N. - Dilecto etc.

Cum per Te nobis praesentatae fuerint litterae Apostolicae Sanctissimi in Christo Patris, et D. N. N. N. Divina Providentia Papae . . . . in pergamena scriptae cum plumbo pendenti , cordula canapis more Romanae Curiae, quas Nos, qua decet reverentia, recepimus, tenoris sequentis videlicet ( et hic inseratur tenor Bullae), et successive Nobis instantiam feceris, ut ad insarum litterarum executionem procederemus: Nos volentes mandata Apostolica exequi juxta formam in dictis litteris praescriptam. de expositis, et contentis in eis debitam capi mandavimus informationem, qua diligenter capta, et constito Nobis legitime ex actis narrata Santissimo Domino Nostro esse vera, et verificata, Teque esse habilem, et idoneum ad dictum Canonicatum, et Praebendam. prout idoneus et dignus repertus fuisti a nostris Examinatoribus (si Beneficium esset cum Cura Animarum, et provisio expedita cum clausula in forma dignum, dicatur - Prout idoneus, et dignus repertus fuisti a nostris Examinatoribus Synodalibus ) proinde dictum Canonicatum cum Praebenda, ut supra vacates, tenore praesentium, Auctoritate Apostolica, qua in his fungimur, cum omnibus suis fructibus, proventibus, emolumentis, et distributionibus, ac adnexis Tibi conferimus, et assignamus, amoto quolibet alio illioito detentore, quem amotum esse praedicta Apostolica auctoritate per praesentes decernimus, recepto, et per Te praestito corporali juramento etc. ( et sequentia, ut in formula praecedenti ). In quorum etc. Datum etc.

### VI. Collazione di un Canonicato o di una prebenda di Chiesa Collegiata.

## N. Episcopus N. - Dilecto etc.

Cum, sicut accepimus, Canonicatus, et Praebenda in Collegiata Ecclesia N., loci N. hujus nostrae Dioccesis, quos Rev. Canonicus N. illorum ultimus Possessor obtinebat, per obitum ejusdem de mense N. vacaverint, et vacent ad praesens, ne Divinus Cultus in dicta Collegiata Ecclesia detrimentum patiatur, eidem de idoneo Canonico providere volentes, Tibi, cujus vita, et morum probitas, ac virtutum merita, quae Nobis ipsis nota sunt, et aliorum fide dignorum commendantur testimonio, praedictos Canonicatum, et Praebendam, praemisso, sive alio quovis modo vacantes, cum illis forsan adnexis, et omnibus juribus, honoribus, oneribus, et pertinentiis suis universis, auctoritate nostra ordinaria, ac omni alio meliori modo, jure, et forma, quibus melius possu-

mus, conferimus, et assignamus, de illisque curam Nobis slexis genibus humiliter constitutum, et acceptantem per Bireti tuo capiti impositionem, cum juris Canonici plenitudine investimus, recepto prius a Te etc. Quo circa etc. ( et sequentia, ut in formulis praecedentibus, praetermissa obligatione emittendi professionem fidei, ad quam non tenetur Canonicus Collegiatae). Datum etc.

### VII. Collazione di un beneficio spettante al Capitolo.

Universis etc. Nos N. N. et N. N. Dignitates, Canonici, et Capitulum Ecclesiae Cathedralis N.—Salutem in eo, qui vivit et regnat.

Cum beneficium, seu Cappellania perpetua ad altare N. erectum, cujus collatio, provisio, et omnimoda dispositio ad Capitulum nostrum quoties vacat pertinet pleno jure, quod seu quam N. dum viveret obtinebat, per illius obitum de mense N. sequutum, vacaverit, et vacare noscatur ad praesens, Nos volentes dilectum nostrum Clericum N., in aetate legitima constitutum, apud Nos de litterarum scientia, vitae, ac morum honestate, aliisque virtutum meritis multipliciter commendatum ...horum intuitu favore prosequi gratioso, Beneficium, seu Cappellaniam sic vacantem, cum omnibus juribus, honoribus, oneribus, ac pertinentiis suis praefato N. auctoritate nostra, et omni alio meliori jure, quo possumus, tenore praesentium conferimus, assignamus, ac providemus: Ipsumque Clericum N. in corporalem, realem, et actualem possessionem, seu quasi dicti Beneficii, seu Cappellaniae, juriumque, et pertinentium praedictorum poni, et induci mandamus, ac ponimus, et inducimus per Praesentes; cum jam receperimus ab eodem in forma solita, et consueta juramentum praestari solitum. In quorum omnium testimonium, praesentes expediri, et sigillo Capituli per nostrum Secretarium muniri jussimus hac die, etc.

# VIII. Collazione di un beneficio semplice per rinuncia, o per morte del beneficiato:

## N. Episcopus N. - Dilecto etc.

Litterarum, scientia vitae, morum honestas, aliaque probitatis, et virtutum merita quibus fide digno commendaris testimonio, Nos inducunt, ut Tibi ad gratias reddamur liberales. Cum itaque Beneficium simplex S. N., erectum in Ecclesia N. hujus nostrae Dioecesis, quod nuper N. illius ultimus, et immediatus possessor obtinebat, per liberam resignationem d. N., ad praescriptam formam Constitutionis B. Pii V. in manibus nostris sponte factam, et per Nos admissam vacare noscatur; Nos meritorum tuorum intuitu, et qui idoneus repertus fuisti, praefatum Beneficium Tibi conferimus, et assignanus, ac de eodem providemus.

Teque coram Nobis personaliter constitutum in corporatem, et realem possessionem, seu quasi, juriumque, et pertinentium illius per annuli nostri in manibus tuis traditionem et immissionem, inducinus, et de co investimus, recepto per Nos, et a To praestito juramento etc.

#### IX. Editto per il concorso alla Parrocchia vacante.

Vacante Parochiali Ecclesia S. N., Terrae N., nostrae N. Dioccesis per obitum Rev. N. ultimi, et immediati ipsius Ecclesiae Rectoris, vel Archipresbyteri, etc., cupientes eidem de idoneo providere Rectore , juxta Sacr. Conc. Trid. decreta pro viribus. Deo adiuvante, exequi tenore praesentis publici nostri edicti reguirimus, et monemus primo, secundo, tertio, et peremptorie omnes, et singulos Presbyteros, et Clericos volentes ad examen per concursum faciendum se praesentare, ac omnes volentes Clericos ad id aptos nominare, quatenus infra decem dies proxime futuros a die affixionis praesentis edicti computandos, debeant in actis Cancellarii infrascripti nostrae Curiae describi facere eorum nomina, cognomina, actatem, et patriam, ut de corum natalibus, vita, et moribus, ac aliis rebus ad vacantem Ecclesiam gubernandam opportunis, juxta Sacra Conc. Trid. decreta inquiri, et transacto constituto tempore examinari possint coram nobis, vel nostro Generali Vicario, et Examinatoribus in Synodo Dioecesana deputatis, ut ex eis, quos confecto examine, aetate, doctrina, prudentia, aliisque requisitis ad Curae animarum, bene, recteque gerendae rationem, opportunis, idoneos esse compertum erit, nosque caeteris idoneum cernimus, illum Ecclesiae vacantis Rectorem , Parochum, sive Archipresbyterum eligamus , ac praeficiamus ; hortamur propterea Rev. Clerum, et Populum dictae Terrae, ut supplicibus religiosis precibus pro optima Rectoris electione Deum exorent, et ut omnibus innotescant, mandamus praesens edictum legi et publicari inter missarum sollemnia frequenti populo, et in Valvis Cathedralis Ecclesiae affigi, et insius consimile in Valvis Vacantis Ecclesiae, ac postmodum cum relatione affixionis, et refixionis, ad nos remitti. Datum die, etc.

#### X. Approvazione fatta dagli Esaminatori.

Nos infrascripit Examinatores in Dioceesana Synodo deputati fidem facimus e at altestamur, qualitier in concurst habito contra Illustriss., et Reverendiss. Domino Episcopo, cjuaque Dom. Generali Vicario, Archipresbyteratus Terrez K. hujus X. Diocesi fuerunt per nos examinati Rev. D. N. N. D. N. N. et D. N. N. dietae Terros super nonnullis capitibus descriptis, et lieto unnes reperti sint idonei, \*tamen ex nonnullis caussis, ut in actis, etc. aminqua nostrum legitime moventibus, approbamus ad idom. Archi presbyteratus officium N.N. N. N. dictae Terrae: in quorum fidem has praesentes nostras propria manu subscriptas fieri fecimus manu infrascripti ordinarii Curiae Episcopalis Cancellarii. Datum ... die etc.

# X1. Lettere testimoniali a pro dell'esaminato nel concorso per ottenere le bolle da Roma.

Omnibus, et singulis, ad quos, etc., et praecise Eminentissimo, et Reverendiss. Domino SS. Domini nostri N. N. Papae ... Prodatario fidem facimus, atque testamur, qualiter vacante Parochia, seu Archipresbyteratu Ecclesiae S. N., Terrae N. hujus nostrae N. Dioecesis, per obitum q. Rev. N. ultimi, et immediati dictae Parochielis Ecclesiae Rectoris Archipresbyteri, qui de mense N. suum diem clausit extremum, cuius collatio spectat ad Sanctam Sedem Apostolicam: propositis publicis edictis, et facto concursu ad praescriptum decretorum Sacr. Concil. Trid., et constitutionis S. Pii V., felicis recordationis, coram trib. Rev. Examinatoribus Synodalibus, in eo tantummodo comparuerunt R. R. N. N. dictae Terrae N. qui difigenter coram nobis examinati fuerunt ambo circa scientiam approbati; sed a nobis, et ab eisdem Examinatoribus Synodalibus fuit R. N. magis idoneus denunciatus, capta informatione de actate, vita, et moribus ejusdem R. N., caeterisque juxta praescripti Sac. Conc. Trid. decreta, et Apostolicas Constitutiones, ad curam animarum administrandam necessariis requisitis, et diligenter visis, et consideratis omnibus, ipsum R. N. magis idoneum, et habilem ad Parochialem Ecclesiam, ejusque Archipresbyteratum, et ad curam animarum adnexam, obtinendam; et administrandam denunciamus, declaramus, et approbamus: In quorum fidem has praesentes attestationis litteras manu infrascripti, et nostri ordinarii Cancellarii fieri fecimus, etc.

## XII. Approvazione senza concorso.

Universis, et singulis has praesentes litteras inspecturis, etc. et signanter Em. ac Rev. Domino Cardinali Sanctiss. Domini nostri Prodatario notum facimus, atque testamur N. de N. Presbyterum ex loco N. Dioecesis, in actate annorum....constitutum, bonisque moribus, vitae probitate, doctrina, fama, et conditione praeditum esse, et insignitum, prout nos experti sumus et eundem non esse inquisitum, nec contumacem, aut suspensum, interdictum, excommunicatum, neque ab aliquo alio Canonico impedimento, vel censurarum vinculo innodatum, et proinde habilem, et idoneum satis cognitum commendabilem, maximeque dignum ad obtinendum, et consequendum quodeumque beneficium Ecclesiasticum cum cura et sine cura animarum, etiam dignita-

tem, et Canonicatum in Cathedralibus, prout nobis plene constat; in quorum fidem has presentes nostra propria manu subscriptas, nostrique soliti et consueti sigilli impressione munitas, fieri fecimus per infrascriptum nostrum Secretarium, ac dedimus N. N. ex aedibus nostris, etc.

XIII. Sentenza in contraddittorio, giudizio tra due presentati ad un beneficio.

#### In Dei nomine Amen.

Nos N., U. J. D. Vicarius Gen. N. N. etc. In Caussa in nostra Curia vertente inter Josephum N. praetensum patronum simplicis beneficii N. N. ex una, et Clericum Lucam N. Rectorem et beneficiatum eiusdem beneficii ex altera, visa praesentatione facta per Fabritium N., Patronum dicti beneficii in personam supradicti Clerici Lucae: Visis actis desuper legitime factis; Visa institutione seguuta, et bullis in eius personam legitime expeditis, ac possessione capta; Visa praesentatione facta per supradictum Josephum N., viso edicto expedito, contumaciis incusatis, ac termino dato: visis deniq. videndis, et consideratis de jure considerandis . ex quo supradictus Joseph nihil in sui favorem produxit . pec probavit : per hanc nostram diffinitivam sententiam, quam pro Tribunali sedente facimus, in his scriptis dicimus, promulgamus et diffinitive sententiamus supradictas praesentationem, institutionem, bullas in ejus personam expeditas, ac sententiam desuper latam, fore, et esse confirmandas, et approbandas, prout praesenti nostro diffinitivo decreto confirmamus, et approbamus, dictumg. Clericum Lucam fore, et esse manutenendum in sua vera, reali, et pacifica possessione dicti beneficii, prout manuteneri, et defendi decernimus, salvis tamen Juribus ad beneficium haeredum, si qui sunt, Faustinae N. in futuris praesentationibus, dum casus vacationis occurrerit, et ita dicimus, et diffinitive sententiamus, isto, et omni meliori modo. - N. Vicario Gen.

Lectum latum sub die 30 mensis Maii 1698. N. N., Curia sedente, etc. praesentibus N. et aliiis pro testibus, etc. — N. Cancell. Eodem die, quo supra, Clericus N. Cursor Episcopalis Curiae N. retulit mihi Josepho N. personaliter modo, et forma sibi commissis, notificasse suprad. decretum, et ita etc. — N. Canc.

## XIV. Rinunzia alla Chiesa Parrocchiale.

In Curia Episcopali N. comparuit personaliter et dixit, ac exposuit se esse senio confectum, et sibi etiam ex aliis rationabilibus causis; arduum esse Curae Animarum sedulo incumbere, et ob dictam suam aetatem ea ad quae tenetur diligenter adimplere non posse, ideoque libere, ac sponte, ac omni etc. Parochialem Ecclesiam N. loci N., cum omnibus, et singulis suis juribus, perti-

nentiis, honoribus, et honeribus, universis resignavit, et renunciavit, expresseque renunciat, atque resignat in manibus Illustrissimi, et Reverendissimi D. N. Episcopi: Et quia aliunde habet, unde vivere possit, et comode sustentari, petit resignationem hanc recipi, et admitti, asserens in praesenti resignatione non intervenisse, neque intervenire, aliquam fraudem, dolum, nec Simoniae labem.

Ita dimitto, renuncio, resigno, ac insto. Ego N. Parochus Ecclesiae N.

Quibus, illustrissimus, et Reverendiss. D. N. Episcopus, visis etc. ac constito per fidem aetatis exhibitam, ac aliis juribus de veritate expositorum, resignationem, et renunciationem supra factam admisit, et acceptavit, recepto prius a R. N. Resignante juramento ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tacta, quod in hac resignatione non interveniat fraus, dolus, seu alia illicita pactio, aut Simoniae labes, et publicari mandavit. Praesentibus N. et N. Testibus, etc. Datum hac die etc. — N. Cancell. Episc.

## XV. Pubblicazione della rinunzia.

#### N. Episcopus N.

Universis etc. Noveritis, quod Rev. Presbyter, et Rector Eccles. N. loci N. hujus nostrae Dioecesis Ecclesiam ipsam, quam obtinebat, ex certis rationabilibus causis, animum suum moventibus, et praecipue, quia senio confectus, et corpus impedire non poterat, nec potest muneri suo satisfacere, et Animarum Gurae incumbere, habens aliunde, quo in vita possit commade sustentari, prout Nobis legitime constitit, cum omnibus juribus et pertinentiis suis in manibus nostris sponte, et libere, juxta formam Gonstitutionis Sanctae Mem. Pii V, scripto renunciavit: Et nos resignationem per eum factam admisimus tempore debito, et denuo per praesentes admittimus: recepto per Nos prius ab eodem N. Resignante corporali juramento, quod in resignatione hujusmodi non intervenit dolus, nec fraus, nec Simoniae labes. Ideo vobis omnibus notificamus. Ut si quis etc. Datum etc.

## FORMOLARII

## CHE RISGUARDANO L'AMMINISTRAZIONE DE SACRAMENTI.

## I. Fede di Battesimo.

Universis, et singulis has praesentes literas inspecturis, visuris lecturis, pariterque audituris notum facio, atque testor Ego infrascriptus Archipresbyter, et Parochus Parochialis Ecclesiae sub tit. N. S. Terrae N. Dioecesis, qualiter, perquisito libro, in que annotantur Baptizati ejusdem Parochialis Ecclesiae, inveni hanc particulam in fol. T. v. 3. A dl T. del mese T. dell'anno T.

Antonio fi glio di etc. Ovvero: Die 4 mensis T. anno T. si scriverà dello stesso modo, forma, come sta scritto al libro, e poi sic-

gue v. 3.

In cujus veritatis testimonium has praesentes feci, atque subscripsi, solitoque sigillo, quo utor roboravi. Data in Terra T. die... mense .... anno T.

#### 11. Assoluzione sul debito Matrimoniale.

Misereatur, etc. Indulgentiam, etc. Dominus noster Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate, qua fungor, dispenso tecum super debito matrimoniali, quo te privasti, ex eo quod cognovisti consanguineam uxoris, vel consanguineum viri tui, et restitute juri petendi debitum ab uxore, vel viro tuo, concedens tibi ut possis post hanc absque peccato id petere. In nomine Patris, etc.

# III. Cedolone contro chi non adempie al precetto Pasquale nelle Diocesi in cui è in uso.

Declarantur Interdicți ab ingressu Ecclesiae, et privați Ecclesiastica sepultura in eventum mortis decedentes absque manifestis poenitentiae signis, juxta Sacri Lateranensis Concilii Decretum in c. Omnis utriusque sexus, Omnes, ac singuli utriusque sexus, qui in Paschate Resurrectionis proxime praeterito Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum non sumpserint juxta praeceptum Sanctae Matris Ecclesiae.

## IV. Approvazione per le confessioni.

## N. Dei etc. Episcopus N.

Dilecto Nobis in Christo N. salutem in Domino sempiternam. Cupientes Nos in quantum possumus saluberrimi Sacramenti Poenitentiae administrationem in nostra Dioecesi, ea qua majori potest doctrinae sufficientia, ac morum integritate exerceri, cum Te hisce dotibus ornatum non immerito censeamus, et per Nos, ac nostros Examinatores examinatum, satis capacem, idoneumque reperimus, idcirco ad tantum administrandum Sacramentum, tenore praesentium, Te approbamus, omniumque Poenitentium in nostra Dioecesi confessiones audiendi, eosque sacramentaliter absolvendi, praeterguam a casibus Sanctae Sedi, ac Nobis reservatis ( excepto mortis articulo ) opportunam, et ad....duraturam concedimus facultatem; excipimus tamen Sanctimoniales. Praecipimus quoque, ut absque Parochorum licentia, aliorumve Superiorum, in quorum Ecclesiis volueris confessiones excipere, id efficere non debeas. Tibique insuper injugimus, ut quotiescumque a egrotantium confessiones audieris, quamprimum ea de re corum Parochum certiorem reddas sub poena privationis facultatis hoc

administrandi Sacramentum, ipso facto incurrenda: Sub cademque poena Mulierum non infirmarum, puerorumque decimumsextum annum non attingentium confossiones audire extra Sedem confessionalem, et non interposita Crate Tibi omnino vetamus. Denique Te in Domino enixe hortamur, ut ea qua decet modestia, ac puritato conscientiae, ad tale Sacramentum ministrandum in Ecclesia superpolliceo, et stola indutum accedas, et quae per Sacros Canones, et Constitutiones Summorum Pontificum, et in specie per Bullam Gregor, XV Contra sollicitantes, atque per nostras Synodales Constitutiones , vel per Sacrae Poenitentiariae de Urbe litteras ordinata, et commissa sunt, et erunt, attentae legas , perpendas, et fideliter exequaris; ne Divinae ultionis contra To fulmina provoces, et noiex hoc Divino pietatis fonte a quo tot animarum salus emanat . tibimetipsi mortis aeternae venenum haurias, caeterisque propines. In quorum etc. Datum etc. - N. Episcopus N. - Loco \* Sigilli - N. Cancellarius Episcopalis.

V. Requisiti per colui che deve ascendere alla prima Tonsura.

 L'attestazione delle tre denuncie, e pubblicazioni fatte in Chiesa.
 Pede del Battesime, acciocchè costi dell'età, che abbia

compito li sett'anni.

3.º La fede della Confirmazione, e se non sarà Confirmato, de-

ve dire , est confirmandus.

5.º Fede del matrimonio del Padre, o della Madre, acciocchòs cost esser di legitimo matrimonio nato, ovvero, che si sia dipensato all'illegittimità, e non ritrovandosi notato il matrimonio el libro Parrocchiale, si devono con speciale inherrogatorio, essminaro il testimoni, ut infra, e per testificare questo fra gli altri si potrà ammettere il proprio Padre, e al Madre, come avverte nel Sinodo di Capaccio il Vescovo, e poi Cardinale Branaccio fol. 22.

5.º Fede della Corte laicale dove abitano, e dove sono nati, ed anco della Regia Provinciale Udienza, come non sono inquisiti, nè contumaci, se però l'ordinando sarà di anni 14, perchè se è

minore non bisogna.

6.º Esaminare non mene di due , o tre testimoni , che sappiano essere di legitimo matrimoni nato, e depongano sopra la Vita , Costumi , e Conversazione ; e che non sia unico , e che non abbia altri fratelli Cilerici , e che abbia il uno Patrimonio , o che abbia ferma speranza di averlo , quando sarà promosso al Suddiaconato.

7.º La fede del Maestro di scuola, che attende continuamento alla scuola, ed è di buona vita, e costumi, e frequenta la Dot-

trina Cristiana.

8.º In alcune Diocesi li Vescovi vogliono anco la fede di aver

fatto gli esercizi spirituali, secondo la lettera della Sagra Congregazione di ordine di Innoc. XI a 9 Ottobre 1682 registrata al Sinodo Napolitano del zelante, e vigilantissimo Card. Cantelmi fol. 217.

Dissi in alcune Diocesi, non in tutte, perche detta lettera parla solo degli Ordinandi di ordini minori, e saeri, non di prima tonsura; e però alcuni Vescovi vogliono che anco nella prima

tonsura si facciano detti esercizi spirituali.

Ma gli altri setto requisiti, ut supra, si richiedono dal Conc. Trid. sess. 25 de reform. c. 4. et 7. e per Decr. della Sacr. Congreg. de' Card. de' 10 Luglio 1623.

#### VI. Fede circa le pubblicazioni fatte, ed altri requisiti della prima Tonsura.

Fator Ego infrascriptus Archipresbyter Terrae N. qualifer trisus dichus festivis de pracecpto, Populo ad Divina congregato, tres habui canonicas monitiones inter Missarum sollemnia, devita, moribus, et aetate retroscripti N. cupientis initiari ad primam Cleriaslem tonsuram, quarum prima fuit sub dio tali, et multum alatum fuit Canonicum impedimontum, quin minus praedicus N. ad primam Clericalem tonsuram promoveri possit; Fatore quoe praefatum esse de legitum onatirmonio natum, in actale legitume constitutum, confirmatum, bonis moribus educatum doctriama Christianam frequentare as sub disciplina N. ludi magatir permanere, firmamque speem haber pointe fatres saeculas res in cipas domo habero, et proinde has praesentes feci, atque subscripsi, solitoque sygillo roboravi, requisitus. Datum etc.

#### VII. Requisiti per gli ordini minori.

 Si ricerca che un mese prima dell'ordinazione presentino memoriale al Vescovo per le pubblicazioni da farsi; come si stabilisce nel Concil. Trid. sess. 23. cap. 5., altrimenti il Vescovo

non l'ammette all' Ordinazione.

Anzi nel Sinod. Nap. dell' Emin. Cantelmi fol. 209 §. 6. num. 2. si stabilisce, che presenti il memoriale per le pubblicazioni da farsi almeno due mesi prima del tempo dell' ordinazione, nel qual memoriale esponer si debba nome, cognome, padre, madre, luogo, e Parrocchia.

2.º Si ricerca la fede che sieno fatte le tre pubblicazioni in Chiesa.

3.º Le lettere testimoniali della prima Tonsura ottenuta.
4.º Fede, che abbia l'età legittima, che si ricerca, cioè di anni 12 per gli tre Ordini, e 14 per lo quarto Ordine dell'Acoli-

tato, come avverte il signor Castellani nella sua Pratica fol. 84

tit. 8. Pace Giord. lib. 3. tit. 6. n.º 20.

5.º La fede, che abbia servito alla Chiesa, e che sia sempre andato in abito, e tonsura, abbia frequentato i Santi Sacramenti, la Dottrina Cristiana, e che sia di buona vita, fama, e conversazione.

6.º Una fede del Vicario foraneo che non sia inquisito, nè contumace nel medesimo Tribunale Ecclesiastico, e non abbia por-

tato armi pubblicamente.

7.º La fede del Maestro di Scuola dell'attenzione e progresso

fatto alla scuola.

8.º La fede, che abbia praticato gli Esercizi spirituali dieci giorni, secondo sta ordinato per lettera della Sac. Congreg. di ordine d' Innoc. XI. a 9 Ottobre 1682.

## VIII. Fede del Parroco pel promovendo agli ordini minori.

Universis, et singulis has praesentes literas inspecturis, notum facio, atque testor Ego infrascriptus N., Archipresbyter, Terrae N., qualiter peractis tribus Canonicis monitionibus inter Missarum sollemnia, tribus diebus festivis populo ad Divina congregato, quarum prima fuit sub die Tali; secunda sub die Tali: tertia sub die Tali, et nullum relatum fuit Canonicum impedimentum, quo minus N., et N. promoveri possit ad Ostiariatus ordinem fateor quoque praesatum N. N. esse optimis moribus, et vita praeditum, in servitio Ecclesiae assiduum, Sacerdotibus, et Ministris Ecclesiae obedientem, Sacramenta Poenitentiae frequentasse, ad Processiones Doctrinae Christianae in diebus Dominicis, et festivis accessisse, exercitia spiritualia explevisse, Grammaticae studio incumbere, ut ex attestatione ludi Magistri, ac legitimam aetate habere, ut ex infrascripta fide. In veritatis testimonium has praesentes feci, atque subscripsi, solitoque sigillo, quo utor, munivi. Datum etc.

# IX. Requisiti pel Suddiaconato.

1.º Si ricerca, che abbia dato memoriale al Vescovo, ed ottenuto la commissione, o licenza di farsi le pubblicazioni, e processo, e detto memoriale deve presentarsi un mese prima dell'ordinazione, o secondo le Costituzioni Sinodali del luogo, come si è detto di sopra.

2.º Si ricerca la fede di esser già fatte le dette pubblicazioni.

3.º Le lettere testimoniali dell' Accolitato.

4.º Fede, che abbia l'età legittima, che è di anni 21 entrato

alli 22.

5.º Fede, ove abbia frequentato la Chiesa, e i Santi Sacramenti della Penitenza, ed Eucaristia, e sia intervenuto alla Dottrina Cristiana, di buona vita, fama, e conversazione.

6.º Fede del Vicario Foranco come non è inquisito, nè contumace al foro Ecclesiastico, e non abbia portato armi pubblicamente.

7.7 La fede di aver adempito agli esercizi spirituali.

8.º Che abbia il titolo di Patrimonio. Per la esistenza di questo Patrimonio, laddove prima bastava il solo esame testimoniale. ora si richiede la sentenza del Tribunale, come si è detto nel terzo Libro nella Lezione sul sacro Patrimonio: e la pratica è la seguente: quando i beni fondi, nei quali si vuol costituire il saero Patrimonio, appartengono all'aspirante ai sacri ordini, o a qualcuno de' suoi parenti, o a qualunque altro proprietario, che voglia ciò fare, l'Ordinando debbe presentare alla Curia i titoli. dai quali si rileva la costituzione del Patrimonio sacro. Allora l'ordinario di ufficio domanderà al Regio Procuratore del Tribunale civile della Provincia, rimettendogli gl'indicati titoli, la legittimità e libertà de fondi, sui quali si dichiara costituito il Sacro Patrimonio. Nell' affermativa del riscontro, l' Ordinario farà il suo Decreto, nel quale dichiarerà potersi costituire il Sacro Patrimonio su quei beni fondi già verificati dal Regio Procuratore del Re come legittimi e liberi da qualunque peso.

# X. Fede del Parroco sulle Pubblicazioni pel Promovendo fatte in Chiesa.

Fateor Ego infrascriptus Archipresbyter Terrae N. qualiter inter Missarum sollemnia Populo ad Divina congregato ter feci-Canonicas monitiones de promotione Clerici N. N. ad subdiaconatus ordinem, si adesset aliquod Canonicum impedimentum, quin praedictus promoveri possit; quarum prima monitio fuit facta sub die tali; secunda, sub die tali; tertia, sub die tali, et nullum fuit allatum Canonicum impedimentum, et proinde libere illum promovendum esse censeo, Fateor quoque praefatum Clericum N. esse bonis moribus praeditum in Ecclesia assiduum; nullo irregularitatis, excommunicationis, suspensionis vinculo innodatum, nec corpore vitiatum, in aetate legitima constitutum, exercitia spiritualia per decem dies explicuisse, Doctrinam Christianam frequentasse, Ecclesiae praedictae utilem, et necessarium fore, ac Patrimonium, sive beneficium sufficiens ad praescriptum S. C. Trid. possidere, ut ad Subdiaconatus Ordinem ad ipsius titulum promoveri possit; et proinde has praesentes feci, atque subscripsi. Datum, etc.

## XI. Requisiti pel Diaconato.

- 1.º Il memoriale con la licenza delle denuncie:
- 2.º La fede di esser già fatte le pubblicazioni. 3.º Le lettere testimoniali del Suddiaconato.
- 4.º Fede, che abbia l'età legittima di anni 22 compiti, ed entrato ai 23.

Vol. IV.

5.º Fede, che abbia servito la Chiesa, e frequentato i Santi Sacramenti della Penitenza, ed Eucaristia, ed assistito alla Dottrina Cristiana.

6.º Fede del Vicario foraneo como non è inquisito, nè contumace al foro Ecclesiastico, e non abbia portato armi pubblica-

mente, nè incorso nelle censure.
7.º La fede d'avere adempito agli esercizi spirituali.

8.º Che non abbia alienato il patrimonio che gli fu costituito allorche ascese al Suddiaconato.

9.º Che abbia esercitato detto Ordine del Suddiaconato.

10.º Che sia passato l'anno, da che su ordinato Suddiacono, rimettendosi ad arbitrio del Vescovo il voler, o nò dispensare agl' Interstizi.

#### XII. Fede del Parroco per lo Diaconato.

Universis, et singulis has praesentes literas inspecturis, visuris, lecturis, pariterque audituris, notum facio, atque attestor Ego infrascriptus Archipresbyter Terra N., qualiter vigore rescripti Reverendiss. Domini Vicarii Gen. N. inter Missarum solemnia ter seci canonicas monitiones de promotione Subdiaconi N. N. ad Diaconatus Ordinem, quapropter prima fuit die tali, secunda die tali, tertia die tali, et nullum allatum fuit Canonicum impedimentum, quo minus praedictus Subdiaconus ad Diaconatum promoveri possit; Imo etiam fateor praefatum Subdiaconum esse bonis moribus praeditum, in Ecclesia assiduum, Sacramenta frequentare, per curriculum hujus anni ordinem exercuisse canendo Epistolam, in processionibus Doctrinae Christianae omnibus diebus festivis intervenisse; ac exercitia spiritualia per decem dies explevisse, et ideo utilem, ac necessarium pro Ecclesia esse arbitror, proinde has praesentes feci, atque subscripsi, meoque solito sigillo corroboravi. Datum etc.

Pel Presbiterato i requisiti sono gli stessi, ed il medesimo il formolario della fede, colla sola differenza che la fede dell'età

dev' essere de' 25 anni cominciati.

## XIII. Formola di denunciare il Matrimonio in Chiesa.

Si fa la prima denuncia del matrimonio tra Pietro N. Figlio di T. Padre, e T. Madre, della Terra N. Se alcuno sapesse quatche legittimo impedimento lo venga a rivelare.

E così la seconda e la terza Denuncia.

## XIV. Formola della fede delle pubblicazioni fatte.

Fateor ego infrascriptus Archipresbyter, et Parochus Terrae N. qualiter de matrimonio contraendo inter N. N. virginem, (vel inter N. viduam relictam a qu. N.) tres fuisse factas Canonicas monitiones per me inter Missarum solemnia Populo ad divina congregato in mea Parochiali Ecclesia, quarum prima fuit sub die tali, talis sestivitatis; secunda die tali, talis sestivitatis; tertia et ultima sub die tali Dominico, et nullum detectum suit Canonicum impedimentum, quo minus matrimonium praedictum celebrari possit, in cujus veritatis testimonium etc.

XV. Formola d'esaminare i testimoni incause matrimoniali innanzi alla Curia, la quale si riduce alle seguenti interrogazioni.

Interr. ad quid agendum venerit ad hanc Curiam.

Interr. an pro hujusmodi testimonio ferendo fuerit ei aliquid datum, oblatum, promissum, vel remissum ab aliqua persona,

et quatenus, etc.

Interr. et monitus de gravitate juramenti, et poenis quas incurrunt perjuri, et falsi testes, falsum in judicio deponentes praesertim in causis matrimonialibus, qui severissimae puniuntur in Supremo Tribunali S. Officii, etiam poena triremis.

Interr. a quanto tempore, et qua occasione cognoscat supra-

dictum N. N., et ubi ad praesens reperiatur.

Interr. a quo tempore, ipse testis sciat d. fuisse virum retro-

scriptae N. N.

Interr. an ipse testis sciat, et viderit fuisse mortuum N. N., in quo loco, ubi, quomodo, quando, qua occasione, coram quibus.

#### XVI. Stato libero:

N. Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus N. etc.

Universis, et singulis, ad quos praesentes nostrae pervenerint, fidem facimus, et attestamur N.... de.... Terrae.... hujus nostrae Dioecesis numquam habuisse, neque de praesenti habere impedimentum, sed esse in Statu libero ad contrahendum matrimonium, prout ex fide Parochi, et ex depositionibus Testium coram Nobis (coram nostro Vicario Generali, et si in Diocesi coram Archipresbytero N. dictae Terrae N.), medio eorum juramento ad praescriptam formam instructionis Sac. Congr. Inquisitionis de Urbe examinatorum plene constat: In quorum etc. Datum etc.

N. Episcopus N. (vel N. Vic. Gen.) Loco \* Sigilli - N. Can-

cellarius Episcopalis.

Se sarà vedovo, o vedova, dopo le parole: hujus nostrae Dioeceseos in viduitate permanere, in statu libero esse ad contrahendum matrimonium, prout ex fidibus Parochi de N. olim suae sponsae, sui viri, et denunciationibus factis, et depositionibus testium etc.

Se sarà vago, si dirà

N. Vic. Gen., N., et ad infrascripta Delegatus Apostolicus.

Universis, et singulis praesentes inspecturis notum facimus, atque testamur, qualiter nuper coram nobis pro parte N. loci N. hujus Dioeceseos exhibitae, et praesentatae fuerunt literae Sacrae Congregationis inquisit. S. Officii de Urbe in charta, et non vitia-

tae, non cancellatae, non abrasae, nequae in aliqua ipsarum parte suspectae; sed omni prorsus vitio, et suspicione carentes, quas eum omni, qua decuit, reverentie recepimus, tenoris sequentis; v. 3. E qui si ponga il tenore. Post quarum quidem literarum pracsentationem, et receptionem fuimus pro parte dicti N. cum instantia requisiti, quatenus ad executionem earumdem, ac in eis contentorum procedere deberemus. Nosque attenta, servataque illarum forma, mandavimus capiendam esse diligentem, ac summariam informationem super morali impossibilitate obtinendi ordinariorum omnium illorum locorum , ubi toto vitae suae tempore dietus N. uxorem duxerit vage, fidem, ac Testium depositiones. omniaque in dictis literis exposita, et narrata, fuisse vera, ac veritate fulciri: Idcirco fidem facimus, atque testamur N. de N. supradictum nunquam habuisse, neque de presenti habere, sed esse in statu libero prout medio ejus iuramento praestito super Dei Sancta Evangelia, comminata prius contrahere volentibus poena Triremium irremisibiliter infligenda iis qui alibi habero uxorem detegerentur, et facultate nobis concessa, plene nobis constat : In quorum etc. Datum etc.

Loco & signi - N. Vicarius Generalis - N. Cancellarius. XVII. Formola di serivere il matrimonio a libro.

Die T. Mensis T. Anni T. Petrus, et Berta, factis inter missarum sollemnia trinis denunciationibus tribus diebus festivis continuis scilicet die 1. 4. et 8. mensis N. dicti anni, et nullo impedimento allato, servatisque aliis servandis, conjuncti sunt in matrimonium a me N. in Parochiali N. talis loci, et inter missarum sollemnia ibidem benedictionem matrimonialem receperunt (quando est data ) Praesentibus N. et testibus.

XVIII. Licenza di contrarre matrimonio nei tempi proibiti.

Tibi N. Parocho Ecclesiae N. ut in Matrimonium per verba de praesenti in facie Ecclesiae , praemissis in tribus diebus festivis interpolatis denunciationibus (vel unica) ac servata in reliquis forma praescripta a Sac. Conc. Trid. N. et N. nullo detecto ad contrahendum impedimento, absque tamen personarum comitiva, omissaque omnino benedictione nuptiali, nec non solemni traductione Suonsae, conviviis et aliis vanae lactitiae signis, conjungere possis, non obstante tempore currenti Adventus (sive Quadragesimae ) justis de causis facultatem concedimus, et dispensamus,

N. Episcopus N. - N. Cancell. Episcopalis.

XIX. Licenza di contrarre tra coloro che furono dispensati dal Papa.

Tibi N. Parocho Ecclesiae N. ut in Matrimonium, per verba de praesenti, in facie Ecclesiae, praemissis in tribus diebus festivis interpolatis denunciationibus, ac servata in reliquis forma pracscripta a Sser. Concil. Trid. N. et N. nullo alio datetto ad coutraheneum inpedimento, quam tertio, et quarto consanguinitatia gradus, que invicem sunt conjuncti, super quo disponsatiosem Apostolicam obtinuerunt, conjungere possis, licentiam, et facultatem concedimus. Quoniam verificatis coram Nobis expositis in dicta dispensatione, illam exequi volumus, et mandamus. Datum etc. — N. Episcopus N. — N. Cancell. Episcopulis.

#### XX. Licenza di contrarre non ostante l'opposizione di precedenti sponsali.

Tibi N. Parocho Ecclesiae, N. ut in Matrimonium per verha de praesenti in facie Ecclesiae, factis prius in tribus diebus festivis interpolatis demonicationibus, ac in reliquis servata forma praescripta a Sac. Concil. Trid. N. et N., nullo alio detecto impedimento ad contrahendum, quam assertorum Sponsalium cum N. conjungere possis, facultatem concedimus; quoniam opposita sponsalia per d. N. non obstare censemus. Datum etc.

#### FORMOLARII

#### CHE RISGUARDANO LE CLAUSTRALI.

- 1. Deputazione di un Vicario di Monache.
- N. Episcopus N. Dilecto N. N. salutem etc.

Virginibus Deo Sacris, quarum jugi cura solicitudo Pastoralis Nos urget, salubriter providere enpientes: Ne Nobis aliis totius Dioecesis aerumnis intentis aliquod illarum gubernium detrimeutum patiatur, et gravi sub onere nos fatiscamus: Te, de cujus probitate , idoneitate , et fidelitate valde in Domino confidimus . Vicarinm, et Officialem nostrum Monialium tam Civitatis, quam Dioecesis, facimus, deputamus, et constituimus ad nostrum beneplacitum. Dantes Tibi facultatem Moniales elium Regularibus subisctas alloquendi , licentias ( servata forma nostrorum Edictorum , et Decretorum Apostolicorum respectu ad Regulares in primo, et secundo gradu conjunctos ) tam maribus, quam foeminis concedendi, educandas servatis conditionibus in licentiis a Sac. Congr. obtinendis praescriptis in Monasteriis, in quibus recipi, et admitti solent, recipiendi, Missas in earnmdem Monialium Ecclesiis Sacerdotibus saecularibus, et regularibus celebrandi, ad habitum Religionis Puellas, et ad solemnem professionem Novitias praemissa voluntatis exploratione per Nos, vel Delegatum facienda, admittendi, electioni Abbatissarum etiam Monasteriorum Regularibus subjectorum, nomine nostro praesidendi, minuta subventionum retinendi, et expedendi, et alia gerendi, et faciendi, quae ad tuendam servandamque Clausuram, etiamsi Moniales Regulachu subjectus, out alias ezemptas sint, et dummoda judicialitera apendum ton alt, notembre pertirere. Licentias autem ingenias subsenias autem ingenias subsenias autem ingenias subsenias in Clausuram, visitationem, et Confessariorum approbationem Nobis reservamus. Mandamusque prophere Abatissis, Vicariis, et Mohialibus Monasteriorum, nostrae jurisdictioni subjectorum, et etiam exemptorum, aliaque quibus pertinet, ut Te in talem recipiant, et agnoscant, et in praemissis plenario obtemperent. Si quis autem inobediens füerit, condigna ponena piecettur. Datum etc.

#### II. Deputazione di un predicatore per le Monache.

Tibi N., cujus morum honestas, et. sacrarum litterarum perita Nobis notae sunf, lacultatem concedimus, ut in Ecclesia exteriori Monasterii Monialium N. Monialibus ipsis in communi, et alinatriori Ecclesia congregalis Verbum Dei e suggestu, vel ex Altari praedicare licite possis: Dummodo peracta concione, a quo-cumquo singulari collequio citam spirituali; cum aliqua Moniali habendo, omnino abstincas, ne poenas contra regulares alloquenes Moniales inse licentia indicias incurras, et elethali culpa te obstinigas. Presentibus ... duraturis; Datum, etc. — N. Episcopus N. — N. Cancellarius.

#### III. Deputazione di un Cappellano per le Monache.

#### N. Episcopus N.

Dilecto Nobis în Christo Praethylero sateulari N. Tibi, ut asser-is ab omni residentiae onere, aliaque obligatione libero .cogni-ta aetate, ac per examen sacrarum coeremoniarum peritia, et a file dignis morum, ci vitae honestate, et probitate, per praesen-tes tamquam Cappellano facultaten, et licentiam damus Missae Sacrum faciendi in Ecclesia exteriori Monialium Monasterii N. horis opportunis, servatis infraeriptis conditionibus.

Decentem Clericalem tonsuram, et coronam cum habitu talari

super deferas.

Cum Monialibus, aut aliis Mulieribus intra Clausuram degentibus (exceptis Monialibus Sacristis pro rebus ad Sacrificium Missae, et ornatum Ecclesiae tantum) non loquaris sub poenis arbitrio nostro infligendis.

Pro eleemosyna Missae quotidianae nil aliud recipias, quam solitam; Missae Sacrum ne facias sine Ministro idoneo, eoque de-

centi habitu induto.

Sacrum per to ipsum hora praescripta facies. Praesentibus ad nostrum beneplacitum valituris. Datum etc. — N. Episcopus (sive Vicarius Generalis N.) — N. Cancellarius.

## IV. Licenza per proporsi una donzella ad educanda. (a)

Inerendo alla licenza a Noi diretta dalla Sagra Congregazione dei Vescovi, e Regolari, spedita in Roma sotto la data delli...... diamo facoltà alla Rever. Madre N. Abbadessa del Monastero N. di poter proporre alle Monache capitolarmente congregate, l'onesta Zitella N. per educanda, da riceversi per Voti segreti, e vogliamo, che fatto che sarà il Capitolo, la detta Madre Abbadessa con lettera testimoniale sottoscritta di sua mano, e sigillata col sigillo del Monastero, dia a Noi relazione di ciò che in quello sarà seguito. Dato etc.—N. Vescovo N. (o Vicario Generale).—N. Cancelliere Vescovile.

## V. Testimoniale della Badessa della proposta già fatta.

Io sottoscritta, in vigore della facoltà avuta da Monsignor Illustrissimo nostro Vescovo, (o Vicario Generale) avendo sotto il giorno d'oggi proposto alle Monache di questo Monastero capitolarmente congregate nel luogo solito del Capitolo la Zitella N. per Educanda, attesto, anche con mio giuramento, che è stata accettata con Voti secreti favorevoli.... contrart.... e così riferisco colla presente sottoscritta di mia propria mano, e sigillata col sigillo del Monastero questo dl....—N. Abbadessa del Monastero N., mano propria.— Loco + Sigilli.

Si autem Puella habuit omnia Vota savorabilia dicat — Ed attesto, che è stata accettata con tutt' i Voti segreti savorevoli: Si voro exclusa — Altesto, anche con mio giuramento, ch'è stata esclu-

sa con Voti segreti contrari ... favorevoli ....

## VI. Licenza per ammettersi una donzella all'abito monastico.

Costando a Noi per relazione in iscritto della Madre N. Abbadessa del Monastero N. che la Zitella N. è stata accettata per Voti scereti dalle Monache capitolarmente congregate per Novizia in detto Monastero, e della Madre N. maestra dell' Educande, che essa N. abbia fatto gli Esercizi Spirituali per dieci giorni continui, ed avendo Noi in luogo libero diligentemente esplorata la volontà della medesima, e quella trovata (per quanto coll'umano intendimento si può giudicare) esser pia, e libera, e spontaneamente disposta ad abbracciare lo stato della Religione, e riconosciuto concorrere in essa i requisiti canonici, e della Regola, l'età legittima di quindici anni compiti, ed il deposito effettivo dell'elemosina dotale dovuta al Monistero, quando sarà seguita la professione, secondo la tassa ordinaria, come per istrumento a noi

<sup>(</sup>a) Tutte le licenze, le quali si concedono alle monache, debbono essere scritte in propria lingua.

esibito: Perciò concediamo licenza alla detta madre Abbadessa, d'ammetterla in detto Monastero all'abito della Religione, e compito che avrà il Noviziato, dovrà un mese avanti, essere a Noi notificato dalla Madre Abadessa, acciò possa venirsi all'atto della Professione, sotto le pene prescritte dal Sac. Conc. di Trento. Vogliamo, che nella funzione da farsi in prender l'abito si osservino gli ordini altre volte dati, e la presente si conservi nell'Archivio del Monastero. Dato etc. — N. Vescovo (o Vicario Generalo). N. Cancelliere Vescovile.

## VII. Licenza per fare la professione.

Essendo noi certificati per relazione in iscritto della Madre Abbadessa del Monastero N. che la Novizia N., al secolo chiamata N., da Noi esaminata, ed approvata, sia stata accettata capitolarmente per voti segreti dalle Monache per dover professare solennemente in detto Monastero, e per fede esibita di aver compita l'età di anni sedici, e per attestato della Madre N. maestra delle Novizie, che abbia per dieci giorni continui fatti gli Esercizi spirituali, concediamo licenza alla detta madre Abbadessa, che stando il P. N. Confessore (o altro Deputato) nella Chiesa esteriore alla finestrella della Comunione, osservando gli ordini in tal funzione da Noi prescritti, possa, e debba ricevere l'espressa, e solenne professione di detta novizia N., e vestirla dell'abito da Monaca; e vogliamo, che ci faccia relazione in iscritto del giorno in cui N. N. avrà professato, e che conservi la presente. Dato, etc. - N. Vescovo ( o Vic. Generale N. ). - N. Cancelliere Vescovile.

# VIII. Licenza per fare entrare il fattore o altra persona in monastero per giusti e gravi motivi.

Concediamo licenza alle Madri Abbadessa, Vicaria, e Camerlenga del Monastero N. di poter introdurre nella Clausura, per le cose necessarie che non possano spedirsi dalle Monache, nè dal Fattore, i Contadini, e Coloni del Monastero, cioè in occasione. che porteranno Grano, Orzo, Vino, Legumi, Frutti, ed altre robbe, che non possono introdursi per le Rote, per riporle nei luoghi destinati, sempre però coll'assistenza di due Monache anziane, avvertendo di non farli trattenere più di quello che comporta il bisogno, e di non darli refezione alcuna dentro il Monastero, nè occasione di far colloqui colle Monache, se non di quanto richiede la necessità della facenda, purchè però prima di essere introdotti nella Clausura la prima volta, abbiano dato negli Atti della. nostra Cancelleria il giuramento d'osservare le sudette condizioni, di non entrare prima del nascere del Sole, e di uscire prima che tramonti, sotto le pene a nostro arbitrio, e la presente vaglia per.... - N. Vescovo ( o Vicario Generale ) N.

#### IX. Licenza pei Regolari, allorche voglion parlare con alcuna Religiosa congiunta in primo o secondo grado.

Concedimus licentiam R. P. N. ut die ... mensis ... hora ... possit accedere ad Collocutorium Monialium N., ibique assistentibus N. Confessario Ordinario, earundem, et Ausculatricibus, loqui cum sorore N. ejus consanguinea in secundo gradu, ad summum per duas horas, et non cum alia Moniali, licentia hac alias minime ei suffragatura. Hanc autem ipsam licentiam praefato Confessario tradi mandamus, qui illam apud se retineat, et in libro ad hoc parato in Cancellaria adnotetur: nulloque modo ipsi P. N. suffragetur si hoc hanno quatuor vicibus similem facultatem jam obtinuit ad alloquendum dictam Monialem. Sciatque demum, si non observet has omnes conditiones, se poenis in Decreto Sac. Congreg. Episc. et Regul. jussis, et approbatione Sixti V. de anno 1590 emanato, et postmodum ab Urb. VIII de anno 1623 innovato contentis eo ipso subjacere, et arbitrio Sac. Congr. etiam severius puniendum, ac si nullam licentiam obtinuisset. Datum etc.-N. Episcopus ( sive Vicarius Generalis ) N. - N. Cancell. Episc.

## X. Ammonizione per la futura elezione della Badessa.

#### Alle reverende Madri del Monastero N.

Essendo terminato il triennio dell' Abbadessato della Rev. Madre N., e dovendosi perciò venire all'elezione della nuova Abbadessa di cotesto Monastero il giorno di ..., esortiamo nel Signore tutte le Reverende Monache Corali Professe a prepararsi a quest' importante azione con orazioni, ed opere sante, acciocchè S. D. M. inspiri loro la persona più atta a tal carica; e se mai (il che Dio non voglia ) vi fosse qualcuna, o più di loro, che facesse pratiche illecite, e maneggi vietati così dalla Regola, come dalle Costituzioni dell'Ordine, e dai Sacri Canoni, e Costituzioni Apostoliche, per guadagnar Voti, e partito per se stessa, o per altre; o pure vi fosse alcuna che per altra causa, e difetto si trovasse incorsa nella scomunica, o nella privazione di voce attiva, e passiva, chi di loro lo saprà, o inteso dire per fama, dovrà per carità, e precetto di santa ubbidienza rivelarlo a noi, acciocchè possiamo prima dell'elezione riconoscere i voti legittimi, ed escludere le incapaci. Volendo che la presente sia affissa alla porta del Coro. Dato ec. - N. Vescovo N. - N. Cancelliere.

#### EDITTI, LICENZE, ED ALTRI FORMOLARII.

#### I. Editto per l'erezione del seminario.

Nos etc. Episcopus etc.

Cum in hac Civitate, et Dioecesi N. nullum Seminarium sive Collegium Ecclesiasticum Puerorum, juxta Concilii Tridentini dispositionem erectum et institutum existat, adolescentiumque aetas, nisi recte instructur, bonisque moribus, et disciplinis imbuatur, ad Mundi voluptates amplectendas prona existat, et nisi a teneris annis ad pietatem, Religionemque informetur, antequam vitiorum habitus totos eos possideat, nunquam perfecte sine singulari propemodum Dei Omnipotentis auxilio in disciplina Ecclesiastica perseverat: Et pro decreti conciliaris complemento, si in hac Civitate praesatum Seminarium pro uno illius Rectore, et competenti adolescentium numero, qui Grammatices, Cantus, computus Ecclesiastici, aliarumque bonarum artium disciplinam Sacramque Scripturam, Libros Ecclesiasticos, Homilias Sanctorum, atque Sacramentorum tradendorum, ac Rituum, et Coeremoniarum formas ediscere debeant, et teneantur, perpetuo erigatur; ex hoc profecto ipsi adolescentes ad Sacros Ritus, et Coeremonias exercendas promptiores redderentur, Divinique Cultus augumento, dictaeque Civitati decori cum illius Civium, et Incolarum utilitate plurimum in Domino consulatur. Hinc est, quod in nomine ejus, qui Nos confortat in praemissis opportune providendo, cum consilio N. et N. nostrae Cathedralis graviorum Canonicorum ( quos pro regimine, et gubernio Seminarii erigendi Deputatos eligimus) in hac Civitate, in Domibus N., in via N. unum Seminarium Puerorum Ecclesiasticorum pro uno illius Rectore, et competenti numero adolescentium nostrae Dioecesis, requisita a Sac. Conc. Trid. praescripta habentium, perpetuis usu, et habitatione, qui Grammatices, Cantus, computus Ecclesiastici, aliorumque bonarum artium disciplinam, Sacram Scripturam, necnon Libros Ecclesiasticos, atque Homilias Sanctorum, atque ut praesertur Sacramentorum tradendorum, quae videbuntur opportuna, ac Rituum, et Coeremoniarum formas ediscant, perpetue erigimus, et instituimus; illique sic erecto et instituto, pro ejus Dote, illiusque Rectoris, et Alumnorum sustentatione bona N.... assignamus, et appropriamus, ita quod liceat Rectori, et Scholaribus pro tempore existentibus per se, vel alium, sive alios, etiam dicti Seminarii nomine propria auctoritate corporalem, realem, et actualem possessionem dictorum bonorum, illorumque fructuum, redditum, et proventuum libere apprehendere, et apprehensam, perpetuo retinere, eosdem fructus, et redditus percipere, levare, ac in suos, et dicti Seminarii usus, et utilitatem convertere, cujusvis licentia desuper minime requisita. Et ita in executionem Decreti Concilii Trid. sess. 23. cap.

18. de Reform. erigimus, instituimus, et bona respective assi-

gnamus omni etc. - N. Episcopus N.

Lectum, latum, et publicatum suit praesens Decretum erectionis Seminarii in Civitate N., in Palatio Episcopali, in mansionibus Dominationis Suae Illustrissimae, die ... mensis ... anni ... praesentibus, N. et N. ad id pro Testibus specialiter adhibitis,

atque rogatis. - Ita est N. Cancell. Episc.

Quando vero bona assignata pro manutentione Seminarii sufficientia non sunt, et proinde necessarium sit, quod conficiatur Taxa Beneficiorum, tunc Episcopus eligat ex parte sua unum de Capitulo, et alium de Clero, et mandet alios duos Consultores a Capitulo, et Clero respective deputari ad formam Concilii, quatenus in Synodo non reperiantur jam electi, et in Decreto erectionis post verba illa — Cujusvis licentia desuper minime requisita, prosequendo addat - Et quia pro manutentione Magistrorum Grammaticae, Cantus, aliarumve bonarum artium, et sustentatione Puerorum, ac mercede inservientium, bona, et redditus, ut supra assignata non sufficient: Ideo ut portio aliqua ex fructibus nostrae Mensae; et aliorum quorumcumque Beneficiorum etiam Regularium Civitatis, et Dioecesis probe ad supplendum dictis expensis ad formam Sac. Concilii detrahatur, et etiam Collegio applicetur, pro conficienda Taxa Rev. D. Canonicum N. de Capitulo, et R. N. de Clero ex parte nostra in Consultores eligimus, et deputamus: mandamusque, quod alii duo, alter per Capitulum, et alter per Clerum infra terminum ... eligantur.

# II. Editto per la Santa Visita.

## N. Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus N.

Salubre visitationis munus ad Sacrorum Canonum, et Concilii Tridentini praescriptum, Deo adjuvante, aggredi, atque perficere cupientes, omnibus, et singulis nostrae jurisdictionis fidelibus, caeterisque quorum interest notum facimus, Nos nostra ordinaria, ac etiam delegata auctoritate, visitaturos omnes, et singulas Ecclesias hujus civitatis, et Dioecesis, Cappellas, Oratoria, Altaria, Hospitalia, Collegia, Confraternitates, aliave loca pia, Monasteria Monialium, et Regularium virorum, quae vigore Decretorum Apostolicorum Nobis subjiciuntur, Capitulum Cathedralis, et Collegiatarum, et earum personas, necnon omnes Clericos, Confessarios, Priores; Syndicos, et Ministros Montium pietatis, Hospitalium, Confraternitatum; et caeterorum locorum piorum, ac universam Dioecesim.

Noverint igitur omnes supradicti, qualiter Nos die...mensis... anni... munus visitationis in Cathedrali Ecclesia incepturi sumus eo anime, coque consilio, ut quantum in Nobis est divina benignitate adjuti, omni studio ad ea incumbamus, quae ad animarum salutem, ad Cultus Divini incrementum, ad Ecclesiarum statum,

motum, reformationem, et Cleri disciplinam, spectare judicaverimus. Quare monemus omnes, et singulos, ad quos dictarum Ecclesiarum, Monasteriorum, et piorum locorum cura, vel gubernium, vel administratio, vel Missarum, ac Divinorum Officiorum celebratio, aliorumve munerum functio pertinet, ut quo die loca praedicta visitabimus, proferant, ac ostendant Nobis administrationis suae libros, adimplementum Missarum, et aliarum obligationum: Necnon indicent onera locis imposita, statuta, constitutiones, bonorum nobilium, et immobilium Inventarium eorumdem. Capitulum vero Cathedralis, Dignitates, Canonici, Beneficiati, Parochi, Confessarii, Curati, Cappellani, caeterique Presbyteri, et Clerici Beneficia obtinentes, et non obtinentes, totius nostrae Dioecesis, visitationi in suis respective Ecclesiis faciendae suo tempore intersint, et assistant, ac sui quisque Beneficii Dignitatis, Praebendae, et Ordinis, quod in ea Ecclesia obtinet, et Officii, quod exercet, titulum, redditus, onera, et sui muneris implementum ostendat sub poena ... locis, et usibus piis applicanda.

Si quis autem aliqua afferre voluerit, quae Dei laudem, Ecclesiarum commodum, et utilitatem, et animarum salutem respiciant; cum hortamur in Domine, ut omnia sermone, vel scripto patefaciat. Et ut nemo de praemissis ignorantiam allegare valeat, hoc nostrum Edictum ad loca solita promulgari jussimus. Datum etc. — N. Episcopus N. — Loco † Sigilli. — N. Cancell. Episc.

#### III. Editto dell'intimazione del Sinodo.

## N. Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopus N.

Synodum Dioecesanam, Praesulatus nostri tertio recurrente anno, Deo adjuvante, habituri, ut Sanctorum Patrum instituta, ac Concilii Tridentini praecepta, serventur, neque pereat fructus, quem ex praccedenti generali Dioecesis Visitatione, Divina opitulante misericordia, percepimus, monemus in Domino, ac poena Sacrorum Canonum seu aliis ad arbitrium nostrum propositis jubemus in virtute sanctae obedientiae, omnes et singulos qui in Civitate, et Dioecesi nostra Beneficia etiam simplicia, ac cujusvis generis, vel titulo obtinent, eos item, qui Sacris Ordinibus initiati sunt, omnes etiam qui in minoribus Ordinibus sunt constituti, Regulares, qui curam exercent Animarum, vel alias nostrae jurisdictioni delegatae vigore Concilii, et Apostolicorum Decretorum subjiciuntur; Capitulum autem nostrum peramanter invitamus, et alia Collegiatarum Ecclesiarum Capitula vocamus, et alios quoscumque, qui de jure, vel consuetudine Synodo hujus Dioecesis interesse debent, die .... mensis .... quae erit .... in nostram Cathedralem de mane convenire, neque vero pro se alios mittere, nisi qui legitima causa sint impediti, quam Nobis probayerint, ut ope Dei atque auxilio, communi studio, et consilio a

Nobis ea statuantur, quae ad Animarum salutem, Clerique disciplinam, et Divini Cultus incrementum, totiusque Dioecesis reformationem, et regimen pro temporum ratione pertinent. Volumus autem, ut haec Sinodi indictio affixa valvis Ecclesiae Cathedralis, necnon Parochialium Dioecesis, omnes afficiat, ac si fuisset singulis intimata. Datum etc. — N. Episcopus N. Loco † Sigilli. — N. Cancell. Episc.

## IV. Editto per la Confermazione.

#### N. per la grazia di Dio, e della Sede Apostolica Vescovo N.

Volendo Noi, in occasione della Sacra Visita, nel giorno di... amministrare solennemente il Sagramento della Confermazione, o sia della Cresima, nella Chiesa N. e bramando che sia con riverenza, ed utilità spirituale ricevuto, abbiamo stimato debito del nostro officio Pastorale di far premettere, e pubblicare la presente istruzione, la quale vogliamo, che sia da tutti osservata.

1.º Nel ricevere la Cresima dovrà ciascuno avere un Padrino, o Madrina, o sia Compare, o Comare, e non più, i quali non do-

vranno esser minori di 14 anni.

2.º Chiunque terrà altri alla Cresima sappia che non solo contrae con il tenuto cognazione spirituale, ma anche con il di lui Padre, e Madre nel modo stesso, che si contrae nel Battesimo, la qual cognazione impedisce il matrimonio da contraersi, ed annulai il matrimonio contratto, quando non vi sia intervenuta la dispensa Apostolica.

3.º Tutti quelli che vorranno esser cresimati si apparecchino con orazioni particolari, e se saranno capaci per confessarsi, siano prima confessati, per maggiormente disporsi a ricevere i Doni

dello Spirito Santo.

4.º Chi è stato cresimato una volta si guardi bene di non farsi cresimare la seconda; chè questo Sacramento non si può reiterate senza sacrilegio, e se alcuno dubitasse d'essere stato cresimato, non si presenti per ricevere questo Sagramento, se prima non avrà conferito a Noi, o al nostro Vicario Generale il dubbio, che egli tiene, acciocchè consideratamente si prenda quella risoluzio-

ne, che sarà giudicata opportuna.

5.º Tutti quelli che vorranno ricevere questo Sagramento, dovranno esser di età d'anni sette compiti (se a Noi non paresse altrimenti in qualche caso particolare) e porteranno seco una poliza o sia cartella col nome e cognome loro, del Padre e della Madre, del Compare e Comare, e della Parrocchia; la qual polizza dovrà esser sottoscritta dal proprio Parroco, che dovrà attestare essere il cresimando istruito nei rudimenti della nostra Santa Fede, e capace di ricevere il Sagramento, ed anche confessato, se

sarà di quelli, dei quali si è parlato nell'avvertimento terzo, e

si darà in mano a chi sarà deputato per riceverla.

6.º Per maggior convenienza ed onestà d'una si santa azione, e per altre giuste cause non possono gli uomini tenere alla Cresima le donne, nè le donne agli uomini, e niuno tenere più di due persone nell'istesso giorno senza espressa nostra licenza.

7.º Chi non è cresimato, o non sa il Pater Noster, l'Ave Maria, il Credo, ed i dieci comandamenti del Decalogo, non sarà

ammesso per Compare, o Comare.

8.º Se alcuno si troverà scomunicato, interdetto, ovvero sarà pubblico peccatore, o che non sia confessato, e communicato la Pasqua, non sarà ammesso a questo Sagramento; nè meno per esser Padrino, o Madrina.

9.º I Regolari, o Chierici massime costituiti negli Ordini Sagri

non potranno esser Padrini senza nostra espressa licenza.

- 40.º Non si presenti alcuno per ricevere questo Sagramento, che non sia della nostra Diocesi, senza licenza del proprio Ordinario.

11.º Tutti quelli, che saranno stati cresimati si dovranno far iscrivere dal Parroco, o Rettore, o Deputato della Chiesa, in cui si amministrerà questo Sagramento, nel Libro ch'egli a quest'effetto terrà ivi pronto colla Formola prescritta dal Rituale Romano, per dover poi da quello ogni Parroco estrarre, e prender nota di quelli, che sono della propria Parrocchia.

12. Nessuno dei cresimati partirà dalla Chiesa prima che si di-

cano le solite preci, e sia data da Noi la benedizione.

13.º Ordiniamo ai Parrochi, e Curati che debbano pubblicare i sopradetti ricordi, ed avvertimenti al popolo inter Missarum solemnia almeno 15 giorni prima del giorno della Cresima, e spiegare gli effetti, che produce, sotto pene a nostro arbitrio, questo Sagramento nell'anima di chi colle debite disposizioni lo riceve. Dato ec.

N. Vescovo N. — Luogo \* del sigillo. N. Cancell. Episc.

## V. Editto sulla vita ed onestà dei Chierici.

## N. Vescovo N.

Non vi è cosa, che impedisca tanto tenacemente nel popolo la riforma dei costumi, e degli abusi introdotti, quanto il mal esempio degli Ecclesiastici. Che però, riflettendo Noi all'obbligazione che abbiamo di togliere dal nostro Clero, ( per quanto è possibile dal canto nostro) e tener lontane da esso quelle azioni che possono dare occasione a'laici, e persone pie di scandalo, e di mal esempio, e per non dover Noi render conto a S. D. M. delle colpe, e trasgressioni degli Ecclesiastici dissimulate e neglette, ordiniamo e comandiamo:

1.º Che tutti i Sacerdoti, Beneficiati, Porzionari, Canonici, Di-

gnità, Prebendati, Parrochi, e Corati di questa Città, e di Terre, e luoghi riguardevoli della Diocesi portino sempre con collare, e manichetti la veste talare decente, ed i Chierici non Beneficiati, come anche i Sacerdoti del luoghi piccoli della Diocesi nelle funzioni pubbliche Ecclesiastiche, e nella celebrazione della Santa Messa rispettivamente, eccettuate le Chiese di Campagna.

2.º Che la Veste corta Clericale, che dovranno gli Ecclesiastici tutti portare nel tempo, luogo, ed occasione loro permessa, tanto nella Città, quanto in ogni altro luogo della Diocesi, sia tale, che enopra totalmente il ginocchio, e che non appariscano i vestimenti di sotto, modesta, e chiusa da ogni parte, con le maniche non divise ne aperte secondo la moda secolaresca; ma lunghe e strette sino al polso, e sempre con essa portino collare, e manichetti.

3.º Che gli abiti, che si portano sotto la veste clericale, o di sopra, in occasione d'andare in campagna, o di far viaggio, siano di colore scuro, e modesto, senza ornamenti vani, e propri

dei laici.

4.º Che nessuno Sacerdote, nè Chierico, di qualunque condizione si sia, porti la parrucca, o siano capelli finti posticci, ma i propri naturali colla debita tonsura e chierica patente della grandezza conveniente all'Ordine, secondo che viene prescritto dal 4 Pontificale Romano, e da Sacri Canoni, ed a quei Sacerdoti che non porteranno la Chierica, non si dia nelle Chiese da Sagrestani il commodo di celebrare.

5.º Che non portino setto qualsivoglia pretesto, nè in qualsisia tempo nè luogo, armi di nessuna sorte, nè pure per causa di viaggio, nè per uso di caccia, senza nostra licenza, la quale concederemo secondo la disposizione dei Sagri Canoni, essendo le ar-6.º Che non giuochino a carte, o dadi, nè ad altri giuochi proi-

mi degli Ecclesiastici l'orazione, e le lagrime.

biti da Sagri Canoni, e se vorranno per sollievo del corpo tal volta ricrearsi con altri giuochi onesti, e leciti per qualche ora del giorno, lo facciano in luogo ritirato e lontano dalla vista del po- . polo, e del pubblico. 7.º Che non vadano in tempo di Carnevale, nè in altro tempo,

di giorno, nè di notte mascherati.

8.º Che non intervengano a balli e reglie pubbliche o festini, e nè meno ad altri spettacoli dove intervengano donne, o buffoni.

9.º Che non vadano alle osterie, bettole, e cantine per bere, o mangiare, se non in occasione di viaggio, e fuggano le crapule. 10.º Che non ritengano, nè coabitino con donne di qualsivoglia

età, che non siano loro parenti in primo, o secondo, o pure affini in primo grado, senza postra espressa licenza.

11.º Che non vadano di notte vagando se non per urgente loro bisogno; ed in tal caso portino la lanterna accesa.

12.º Che non facelano l'ufficio di Padrino nel Battesimo, o nella Cresima se non in caso di necessità, e senza nostra licenza espressa.

144

13.º Che non diano querele, nè accuse in cause criminali, nè si esaminino per qualunque altra causa benchè civile, nè facciano obblighi di sorte alcuna nel foro laicale senza nostra licenza.

14.º Che i Sacerdoti non prendano prima della celebrazione della Messa il tabavo, per il di cui uso, o più tosto corruttela, spesse volte restano macchiati i corporali, che servono immediata.

mente al Santissimo pane Eucaristico.

15.º Che non celebrino la Santa Messa con paramenti lacerti; macchiati, ed immondi; ma avvertano che quelli siano intieri, e decenti, conforme dispone la Robrica del Messale, e di celebrare con divota gravità, ed edificazione degli astanti, e con puntuale osservanza delle Sagre Cerimonie, non mancando di cobrare almeno le Domeniche, e tutte le fate colorni dell'ano.

16.º Che non s'ingeriscano negli affari del pubblico, negli affitti dei terreni, o gabelle de'laici, nè in altri traffici, e negozi proibiti da Sagri Canoni agli Ecclesiastici, e non s'impieghino in offici vili, abbietti de inconvenienti alla sublimità, e santità del

carattere.

17.º Che nel parlare, conversare, e trattare sostengano la dovuta modestia, e saviezza, e non avviliscano mai con azioni, o parole scomposte, ed immodeste il decoro, e la stima del loro

grado.

Contra quelli che contravverranno ad uno, o più degli ordini di sopra espressi procederemo all'esecuziono delle pene tassale, e prescribe da sacri canoni, Derrati e Costituzioni Apostoliche, ed allura da imporsi da Noi a nostro arbitrio, ez sola informata conscientia. Ed il presente, allisso, e pubblicato che sarà nel unoghi soliti, vogliamo che serva per prima, seconda e terza moniziono. Dalo el monitori del processione. Dalo el conscientia.

N. Vescovo N. - Luogo & del Sigillo - N. Cancell. Episcop.

#### VI. Licenza di erezione di Congrega.

#### N. Episcopus N.

In Nomios illius, qui Charitas est. Cum nuper Nobis innotuser into nomulos estimica probitatis circa hujus loci N., pie considerantes quod major para Carceratorum, ne dum amicis, qui illorum expeditionem, et alimenta procurent, verum etiam notis saepe carent: Et quod cadavera pauperum Defunctorum, presertim ext. Civitatem, vel diu insequal temanent, vel sine lumine ad Ecclesiam deferuntur, non sine detecore Religionis Christianae: Cumpletes praedicis necessitatibul temanent, vel sine lumine ad Ecclesiam deferuntur, non sine detecore Religionis Christianae: Cumpletes praedicis necessitation, in Ecclesta N., quae panes, aliaque edulia saltem bis in hebdomada dictis pauperibus Carceratis, nec non cadavera pauperum Defunctorum, crecta Cruce, ac luminaribus, saltem uno Presbytero, una cum sodalibus associante, ad sepulturam propriis expensis subministrare, et respectivo de-

ferre debeat, inire decrevisse, Nos gratias Deo agentes, quod tam saluberrima Charitatis, opera in hac Civitate coeperint exerceri, desiderantesque quod perpetuo frequententur, Confratrum propositum vere pium laudantes, eorum petitioni libenti animo inclinati, praedictam institutionem, et Societatem cum usu sacrorum, coloris .... ex certa postra scientia sub titulo Charitatis . auctoritate nostra Ordinaria approbamus, et in dicta Ecclesia N., sine praejudicio jurium Ecclesiae Parochialis, perpetuo erigimus, et instituimus, cum facultate Statuta et Ordinationes pro felici regimine dd. piorum operum, a Nobis tamen, et successoribus nostris approbanda, condendi cleemosynas, et Charitatis subsidia in praefatos usus convertendi in Civitate quaerendi, colligendi, et admimistrandi, et Nobis, ac successoribus nostris de illis, ac aliis redditibus rationem reddendi, ( remotis tamen ab Ecclesia capsulis, et pelvibus ) Congregationes convocandi, resolutiones capiendi; Officiales a Nobis, et successoribus nostris confirmandos eligendi: Sepulturam pro Confratribus tantum , qui eam sibi ipsis elegerint , justis de causis animum nostrum moventibus construendi , salvis juribus Parochi, et quartae sibi debitae. Et ita erigimus, et approbamus omni etc. Datum etc.

VII. Licenza di erezione della società del SS. Sacramento.

N. Episcopus N. — In nomine ejus, qui sedet ad dexteram Patris.

Cam in nostra prima visitatione Parochiali Ecclesia e S. N., loci N., invenerimus nunquom in an aintintuam juitze, neque creator Societatem Sanctissimi Sacramenti , qua possit reddi , et augeri Coltus Venerabilis praesertimu ocasione delationis Viaticia di Intermos , illam ( adecitis per Nos quampluribus ) instituere et erigero in Domino, qui Nos confortat, statuimus , prout praesenti nostro Decreto, pro majori Cultu, et Veneratione Sanctissimi Sacramenti Eucharistia. Societatem cum usu saccorum coloris abil, quae in associatione ad infirmos , et Processionibus praesto alt, et incomparticipatione Indulgentiaryum a Summis Pontificibus hujusmodi Societatibus elarquitarum , in dicita Ecclesia Parochiali N., acctoritate nostra ordinaria , perpetuo erigimus , et instituimus. Datum etc.

N. Episcopus N. - Loco & Sigilli - N. Cancell. Episcop.

Common Compl

VIII. Licenza di assumere l'abito di Terziaria.

N. Episcopus. N. — Dilectae Nobis in Christo N. salutem et benedictionem in Domino.

Ut Tu, quae bonis morthus imbuta, bonaequo frugis, et laudahiis vitae existis, actate annorm quadraginta constituta, propria bona, ex quorum fructibus honesto vivere vales, possides, et ono cum aliis viris, quam cum tuis consanguineis, vel affinibus in primo tantum gradu conjunctis labitas, prout haec omna Nobis praevia informatione constare fecisti, Tertii Ordinis S. Francisci habitum, quem postulasti, suscipere possis, et R. P. N., Ord. Min. Provinciali, illum Tibi conferendi licentiam, et facultatem concedimus, et impertimur, la quorum etc. Datum etc.

Meltiamo in ultimo alcune istruzioni sulle quarantore, date per le Chiese di Roma dal Cardinal Vicario di Carpegna, secondo la pia mente di Papa Clemente XI, che possono servir di norma per osservarsi, e farsi osservare in tutte le altre Diocesi.

Essendo state fatte fin dal tempo dell' introduzione del l'Esposizione del SS. Searamento per l'orazione contunua di Quarant Ore diverse provisioni spettanti al decoro di detta Sacra funzione, accio le medesime vengano esattamente osservate, e si rimova ogni abuso, d'ordine espresso della Santiti di Nostro Signore, datoci coll'oracolo della sua viav ovce, ordiniamo, e comandiamo che in tutte le Chiese di quest' alma Città, tanto Patriarcali, quanto Collegiato, e Parrocchiali, ed in ogni altra Chiesa, si de Secovri come dei Regolari, in qualsivoglia modo privilegiata, in cui s' ral a suddetta Orazione di Quarantore, si osservi inviolabilmente quanto si preservire nella presente novissima istruzione, sotto le pene infrascritte.

1° Si metterà sopra la porta della Chiesa, dove sarà l' Esposizione, un segno del SS. Sagramento, ornato di festoni, come pure a capo della strada vicina, perchè sia noto a chi passa esser

ivi l' Esposizione del SS. Sacramento.

2º II SS. Sacramento dovrà esporsi nell'Altare maggiore, (eccettuatene le Basiliche Patriarcali, nelle quali si suole sopra sopra altro altare ) e si coprirà l'Imagine, o Statuta, che vi sia; come anche le pareti della Tribuna, vicino al Il'Altare, se non vi sono ornamenti fissi, si copriranno con drappi, avvertendosi che gli apparati non contengano lastorie, nè dose profane.

Sopra l'Altare non si pongano Reliquie de 'Santi, o Statue dei medesimi (non escludendosi però quelle degli Angeli che facciano figura di Candelieri), e molto meno vi si pongano figure delle Anime del purgatorio, di qualsisia materia, il che si proibisce anche in tutte l'Esposizioni particolari, ed in quelle che talvolta

si fanno per suffragio di quelle Anime.

3º Sopra il detto Altare, in sito eminente, vi sia un Tabernacolo, o Trono con Baldacchino proporzionato di color bianco, e sopra la base di esso vi sia un Corporale per collocarvi l'ostenisorio, o Custudia, il di cui giro sarà attorniato di raggi; nè vi sarà d'avanti alcun ornamento che impedisca la vista del Santissimo.

4º Ardano sopra l'Altare almeno venti lumi continuamente, cioè sei candele di una libbra, tre per parte dai lati della Croce, ed otto candele nella parte superiore, con altre quattro dai lati dell' Ostensorio, nella di cui parte opposta non vi si ponga onninamente lume alcuno, e vi siano finalmente due torciere con le fiaccole almeno di tre libbre l'una. L'istesso numero di lumi vi sia anche di notte dopo serrata la Chiesa, tra quali ve ne siano almeno dieci di cera, e per la Chiesa nella sera si mettano lumi sufficienti per evitare la confusione, i quali stiano accesi finchè si chiudono le porte di essa. Potranno anche di giorno oscurarsi le finestre vicino all'Altare dell'Esposizione, ad effetto di racco-

gliere la mente dei Fedeli all' Orazione.

5° Niun secolare, benché vestito con sacco di qualsivoglia Compagnia, ardisca d'andare intorno all'Altare per aggiustare lumi, o far altro che occorra, ma dovrà essere un Saccrdote, o almeno un chierico con cotta, con la quale, sopra il proprio abito, dovranno comparirvi anche i regolari di qualsivoglia Religione; Avertendosi dippiù che ogni persona di qualsivoglia condizione, ed ordine, per decreto della Sagr. Congr. de' Riti, Urbis 19 Aug. 1651 avanti il SS. Sagramento esposto, accostandosi, o partendosi da esso, deve fare la riverenza con ambe le ginocchia piegate. In ordine poi alla Persona del Sacerdote il quale celebra la Messa privata, s'insinua esservi decreto della medesima Sagr. Congr. Urbis 7 Sept. 1638 che mentre passa avanti l'Altare in cui sta esposto il SS. Sacramento, dopo fatta l'adorazione con le ginocchia piegate, scoperto il capo, alzandosi lo ricopra.

6° Si tenga durante l'Esposizione alla porta della Chiesa, per la parte di dentro, o di fuori, come tornerà più comodo, un tappeto, che faccia forma di hussola con spazio adequato ai lati per comodità del popolo, e sia talmente posto, che non possa mai

dalla strada vedersi il SS. Sacramento.

7º Stiano di continuo uno, o due Sacerdoti, o almeno in altro Ordine sacro costituiti, se si potrà, vestiti di cotta (benchè siano Regolari) genullessi avanti di un banco ricoperto con tappeto o panno rosso, o di altro colore, e qualità decente, vicino all'infimo grado dell'Altare, e mai sopra genullessort, orando tanto di giorno, quanto di notte a vicenda. Dove sarà qualche Confraternita vi assistano due Confratelli almeno, avanti un banco coperto di panno verde, o di altro colore decente, parimente a vicenda, ma fuori del Presbiterio, e distanti dagli Ecclesiastici sudetti, ed orando con tutta divozione per edificazione degli astanti, e con voce sommessa per non causare distrazione agli altri.

8º Nella Sacrestia vi sia l'orologio almeno a polvere per sapere il tempo della vicenda, di cui si darà il segno ad ogn'ora con la

campana maggiore, tanto di giorno come di notte.

9° La sera avanti il giorno dell'Esposizione, dopo il segno dell'Ave Maria, si suonino le campane solennemente per avviso del popolo, come anche la mattina nel far del giorno, e dopo tutti gli altri segni dell'Ave Maria durante l'Espiosizione, come parimente le solite tre volte avanti le Messe solenti.

te le soite tre voite avant le Messe scienn.

10° Nell' Altare dove sta esposto il SS. Sacramento non si celebri altra Messa che la solenne per l'Esposizione, e Reposizione, en iquali due giorni oltre la conventuale (nelle Chiese dov' è obbligazione di cântaria) si celebrerà dopo Nona la Messa del SS. Sagramento Voitva, pror a grazi (eccettuate però tutte quelle Domeniche, che sono di prima, o seconda classe, e tutt' i giorni quali per ragione del Calendario tanto universale, quanto particolare di quella Chiesa, in cui si fa l'Esposizione, si fa Officio parimente di prima, o seconda classe, come anche eccettuata la Feria quarta delle ceneri, e le ferie seconda, terra, e quarta della Settimans Santa, nelle quali Domeniche, ed altri giorni, e ferie eccettuate, si canterà la Messa Conventuale con l'orazione aggiunta del Sacramento, rau bunica conclusione, e tutto ciò seserverà inviolabilmente in tutte le Chiese tanto dei Secolari, che dei Recolari, che

Nel giorno Medio, oltre la Messa Conventuale, si dovrà cantare dopo Nona la Messa Votiva pro pace, o altra, che verrà comandata da N. S., secondo che starà espressa nella lista delle Quarant Oro, con la medesima eccezione dei giorni sudetti, e

con la medesima regola circa l'Orazione.

Nelle Chiese non Collegiate, e dove non è obbligazione di cantarsi ia Messa Conventuale, dovrà in detto giorno Medio cantarsi solennemente la Votiva sudetta, con la cecezione, e regola prescritta di sopra nella Messa del Sagramento. Questa però dovrà cantarsi ad un altro Altare, che non sia quello della Esposizione, no quello doves sia il Tabernaccio col Sagramento incluso; ed in quelle Chiese, che hanno l'obbligo di cantar la Messa Conventualo questa puro si cantarà al altro Altare, come si è detto.

Si ordina espressamente, che nei giorni dell'Esposizione, medio, e della Reposizione, le Messe si debbano cantare con li Ministri parati, e non altrimente, anche nelle Chiese dei Regolari, non ostante qualsivoglia lore uso, o pretesa consuetudine in

contrario.

Nelle Messe private che si celebreranno durante l'Esposizione non si suoni il Campanello all'Elevazione, ma solo uscendo i Celebranti dalla Sagrestia, si dia un piccolo segno con la solita Campanella.

Non si celebrino Messe di Requie nel tempo che durerà l'Orazione di quarant' Ore; e le Messe del Santissimo che si celebre-

ranno nei giorni permessi dalla Rubrica saranno meramente Votive, senza Gloria, e Credo. Nelle altre Messe private correnti si aggiungerà coll'ordine prescritto dalla Rubrica l'Orazione del Sa-

gramento, così comandando la santità di N. S.

11° Il Celebrante, dovendo portare il SS, in processione, sarà vestito di Piviale bianco, quando non abbia celebrato con paramenti di altro colore, che in tal caso continuerà il colore della Messa; il Velo omerale però sarà di colore bianco in qualsivoglia caso, che debba portarsi il Sacramento, anco nel Venerdi Santo, e li paramenti dei Ministri Sagri, saranno del colore del Celebrante come sopra. Parimente il Pallio dell' Altare dove sta l' Esposizione sarà sempre di colore bianco, benchè la Messa solenne ivi si celebri in altro colore: come pure il Baldacchino per la Proces-

sione deve essere del medesimo color bianco.

12º Terminata la Messa solenne per l'Esposizione, il celebrante con i Ministri, fatte le dovute riverenze al Sacramento, si ritireranno fuori del Corno dell' Epistola, dove il celebrante (come pure i Ministri ) deporrà il Manipolo, e levata la Pianeta, prenderà il Piviale, porrà ivi l'incenso in due Turiboli, senza benedirlo, e dopo con i Ministri genuslesso nel mezzo, incenserà tre volte il Santissimo. Sul fine della Processione (la quale si principierà anticipatamente fatta l'elevazione del Santissimo, o prima, secondo che sarà più, o meno numerosa ) il Diacono, in tempo congruo, fatta la dovuta riverenza, prenderà il Sacramento, e stando in piedi, lo consegnerà al Celebrante genuficsso, genuficationdo immediatamente esso Diacono, lo prenderà il Celebrante, ricoperte le mani dall' estremità del Velo omerale, e si alzerà: Principiandosi poi da Cantori l'Inno Pange lingua etc., s'incaminerà sotto il Baldacchino, recitando con voce sommessa Salmi, ed Inni insieme con i Ministri, i quali eleveranno le fimbrie del Piviale.

13º La processione sarà composta di tutto il Clero della Chiesa; ed il Crocifero in questa funzione non sarà parato con abito Suddiaconale, ma vestito con cotta. V' interveranno onninamente otto Sacerdoti vestiti con Cotte, e con le torce accese in mano, i quali procederanno dai lati avanti il Baldacchino, e dopo di essi seguiranno due Accoliti con turiboli, i quali per la strada incenseranno continuamente il Santissimo, e durante la Processione si

suoneranno le campane solennemente.

14º La Processione si farà dentro la Chiesa, ed al più per la Piazza, guando l'angustia della Chiesa ne porti la necessità; e quando esca di Chiesa si farà ben pulire la strada della Piazza, dove se vi sarà qualche bottega, dovrà tenersi chiusa durante

la Processione.

15° Se vi saranno istituite Confraternite di Secolari, o siano vestiti di Sacco, o no, tanto i Guardiani, ed Officiali di esse, quanto i Confrati tutti anderanno unitamente avanti il Clero Secolare; o Regolare che vi sarà, al quale dovranno sempre cedere il luogo più degno. Di più, espressamente si comanda che i Guardiani, o altri Officiali di esse non ardiscano sotto qualsivoglia pretosto di consuetudine, o altro, di andare dopo il Baldacchino, sotto la pena di 25 scudi a ciaschedun Fratello, Guardiano, o Officiale della Confraternita il quale contravenisse alla presente disposizione, in conformità dell' Editto pubblicato l'anno 1689. Qual pena di scudi 25 si dovrà applicare alla medesima Confraternita se sarà povera, o al Monte del SS. Viatico, a nostro arbitrio. Monsignor Primicerio però, dovrà andare dopo il Batdacchino vestito senza sacco coll'abito suo prelatizio, e col Rocchetto se ne avrà l'uso.

Di più ordiniamo ai suddetti Cleri Secolare, e Regolare, che nelle proprie Chiese, non permettano che si pratichi il contrario, sotto le pene contenute nel suddetto Editto, cioè di Scudi 25 ai Superiori, e Rettori delle Chiese Sccolari, e di privazione di voce attiva, e passiva ai Superiori Regolari con altre a nostro arbitrio. Quando poi vi fosse alcuno che tanto ardisse, si notifica che oltre le suddette pene imposte di sopra, resterà ipso jure privo dell'Officio, e cassato dalla confraternita respettivamente il Guardiano, o Guardiani, ed officiali, i quali contravverranno a questo nostr'Ordine, resterà interdetta la Confraternita, e privata di fare più tale santa Esposizione, finche da noi non sarà reintegrata. Si dichiara anche che all'accusatore di tal contravenzione si darà la terza parte della suddetta pena, coll'esser tenuto secreto, e la suddetta disposizione vogliamo che si osservi anche in tutte, e singole Processioni, ed Esposizioni particolari.

16º Ritornata la Processione in Chiesa, e giunto il Celebrante al grado infimo dell' Altare maggiore, il Diacono, genuflesso, riceverà il Santissimo da esso celebrante (il quale immediatamente genusletterà deponendo il Velo omerale ) e lo collocherà nella base del Trono, andando poi, fatte le dovute riverenze, al suo luogo. I Cantori divotamente, e con pausa canteranno il v. Tantum ergo etc. Dopo di che il Celebrante, alzatosi coi Ministri, porrà ivi nel mezzo l'incenso nel turibolo, senza benedizione, e genuflesso incenserà tre volte il Sagramento. Terminato l'Inno, senza dirsi il v. Panem de Coelo etc., si canteranno dai suddetti Cantori le Litanie contenute nel libro stampato per l'Orazione delle Quarant' Ore ( qual libro puramente senza alcuna immutazione dovrà usarsi in qualunque altra Esposizione del Santissimo che si faccia particolare ). Dopo che avrà dette le Preci, il Celebrante, alzatosi ( a cui i Ministri sosterranno il libro ) senza fare nuova genuslessione canterà a mani giunte il v. Dominus vobiscum etc. con le orazioni, le quali terminate, e genussessi, saranno breve Orazione, ed indi partiranno a capo scoperto fino ad una ragionevole distanza dal Sacramento, dandosi così il principio all'Orazione delle Quarant' Ore.

17° Il Celebrante non dovrà usare la Sede Camerale, secondo il decreto della Sagr. Congr. dei Riti, ma un banco, ( che nep-

pure abbia braccia ) col postergale ornato di panno rosso o di altro colore decente, in cui sederà insieme coi Ministri Sacri; e si avverte ai medesimi, come anche agli altri che operano circa il divino Ministero, qualmente in tempo che sta esposto il Venerabile, anche nelle Esposizioni particolari, non devesi far riverenza alcuna al Clero, nè ad altra persona che assista ai Divini Officii. Molto meno dovranno mai usare le Sedie Camerali nelle Chiese i Guardiani, Deputati, ed Officiali delle Confraternite, Compagnie, e Congregazioni Laicali; ma sederanno sopra un banco con postergale senza braccia ai lati, e senza alcun uso dei cuscini, come pure senza gradini, e senza genuflessorii davanti, qual banco potrà coprirsi di panno, e non di seta, e sarà onninamente situato fuori del Presbiterio in quei casi che assisteranno alle messe, e Vesperi solenni, o che nel Presbiterio si Celebri dal Clero alcuna funzione Sagra, o che si predichi in Chiesa, secondo li decreti della S. Congregazione dei Riti, particolarmente per decreto generale emanato sotto li 13 Marzo 1688 sotto le pene medesime espresse di sopra, e comminate al n. XV. nei SS. Se vi saranno etc. e dippiù ordiniamo etc. Monsignor Primicerio però sederà dentro il Presbiterio al lato dell'Evangelio, in un banco coperto di panno, nell'abito suo prelatizio, come si è detto al n.XV.

Se però la struttura della Chiesa non permetterà luogo congruo fuori del Presbiterio, in tal caso di necessità si concederà da Noi, che possa collocarsi il banco, come sopra, dei Guardiani dirimpetto all'altare in uno dei lati, fuori del termine del Presbiterio.

Si proibisce espressamente agli uomini, ed alle donne di qualsivoglia stato, e condizione ( eccettuate le persone Regie quando vi si trovino ) l'entrare sotto qualsivoglia pretesto ad orare nel Presbiterio, o sia recinto dell' Altare dove sta esposto il Venerabile; dovendo quel luogo esser occupato solamente da Ecclesiastici destinati al Ministerio Divino, o all'assistenza dell'Orazione; il che si osserverà non solo nelle Chiese dove ricorre l' Esposizione ordinaria, ma anche in tutte le altre, dove per indulto Apostolico, o per altra legittima facoltà, occorre farsi l'Esposizione benchè per breve tempo: al che provvederanno i Superiori, o Sagrestani col riparo dei banchi ancora, bisognando. In oltre ordiniamo, e camandiamo ai Rettori, e Superiori, tanto Secolari, quanto Regolari di qualsivoglia Chiesa, che durante la detta esposizione non ardiscano di far portare rispettivamente qualsivoglia sorta di sedie nelle Chiese a qualunque persona di ogni sesso, grado, e condizione, sotto la pena di 10 scudi ai Rettori Secolari, da applicarsi ad usi pii, riservata la terza parte per l'accusatore, ed ai Regolari della privazione della voce attiva, e passiva, ed altre a nostro arbitrio.

18° Non si terranno nelle Chiese delle Esposizioni, anche paraticolari, bacili per limosine, nè vi assisteranno Religiosi, o altri Ecclesiastici, nemmeno persone Laicali per riceverle; come nem-

meno anderanno Chierici, Confrati, Mandatarii o altre persone questuando per la Chiesa. Molto meno dovranno far ciò i poveri, i quali staranno per lo spazio di canne dieci lontani dalle Porte della Chiesa, sotto le pene contenute nell'editto stampato a parte, che per ciò sara parimente cura dei Superiori, e Sagrestani, e degli esecutori che vi assistono, il procurare che non entrino in Chiesa, ad effetto di evitare la distrazione dei Fedeli che orano, potendo i benefattori caritativi far l'elemosine fuori delle Chiese, siccome anche è l'intenzione di N. S., dichiarata nell'ultimo editto in cui si proibisce ad ogni Fedele dar nelle Chiese limosine ai poveri.

19° Si avverte che non termini l'Orazione in una Chiesa, se non dopo che sarà principiata nell'altra, e ciò si osserverà da qualunque Chiesa, benchè Basilica, e Colleggiata, o in qualsivo-

glia modo privilegiata.

20° Terminata la Messa della Reposizione, il Celebrante prenderà il Piviale (osservando il Rito rispettivamente sopra descritto dopo la Messa dell'Esposizione) e genufletterà coi Ministravanti il SS. Sacramento nel mezzo sull'infimo grado dell'Altare; immediatamente i Cantori principieranno le Litanie, e si continuerà sino al v. Domine exaudi orationem meam inclusive. Dopo alzatosi il Celebrante coi Ministri, porrà ivi nel mezzo l'incenso senza benedizione, e genuflesso incenserà tre volte il SS. Sagramento, e prenderà il velo omerale. Fatta l'incensazione, il Diacono colle dovute riverenze leverà il Sacramento dal Trono, ed immediatamente, stando in piedi, lo consegnerà al Celebrante genuflesso, genuflettendo anch'esso Diacono subito che avrà consegnato il Sacramento, praticandosi dipoi rispettivamente ciò che sopra nell'Esposizione si è detto circa le Cerimonie o Rito della Processione etc.

21º Ritornato dopo la processione il Celebrante all'infimo grado dell' Altare, il Diacono genuflesso riceverà da esso, che starà in piedi, il Santissimo, verso cui il Celebrante genusletterà immediatamente, e deporrà il Velo omerale, ed il Diacono lo collocherà sopra il Corporale in mezzo dell'Altare, e ritornerà al suo luogo. Il Celebrante. al v. Genitori, Genitoque etc., alzatosi coi Ministri, perrà come sopra l'incenso senza benedirlo, ed incenserà il Sacramento. I Cantori diranno il \*. Panem de Coelo etc. ( a cui si aggiungerà l'Alleluja nel tempo Pasquale solamente, ed in tutta l'ottava della festività del Corpus Domini in qualsivoglia Esposizione che si faccia). Il Celebrante alzatosi, senza far nuova genullesssione, sostenendo i Ministri il libro ( senza dire il \*. Dominus Vobiscum, come per decreto della Sagra Congregazione de Riti ) canterà le Orazioni a mani giunte, le quali terminate, genuflesso prenderà il Velo omerale, ed ascendendo solo all'Altare, fatte le dovute riverenze ; prenderà nelle mani ricoperte , come si disse, coll'estremità del Velo omerale l'Ostensorio, e darà con.

esso la Benedizione al Popolo, o riposto il Secramento sopra il Corpora del Sisenderà, e starta genutiesso al suo togo, il Diacono immediatamente, o un Sacordote con Stola, fatte le dovute rivarenze chinderà il Sagramento nel Tabernacolo, il quale per tieeffetto dovrà ritenersi nell'Altare dell'Esposizione; el Tostia Consagrata si dovrà consumare nella Messa, o in quella mattina, nella seguente; dopo di che partiranno, e terminerà l'Orazione di Ouarant'Ora

32° Nel tempo che durerà l'Orazione medesima, si prolibece espresamente il predicare, ma volendos l'are dopo l'esperi qual-che breve sermone per eccitare i Eedeli alla divozione verso il SS. Sacramento, si dovrà prendere la licenza, e Beneditione da Noi, o da Monsignor nostro Viceregente, anche nelle Chiese dei Regolari, e di nqualunque modo privilegiate, e non solo nell' Esposizione di quarant Oro, ma in qualsvoglia alla Esposizione, qual licenza si darà in scriptia. Quegli poi che dorrà aremoneggiare, sarà almeno costituito nell'Orine Diaconale, sermoneggiare, con la Cotta, benché sia Regolare, ma senza la Stola, ed a capo seopreto, vicion all' Altare dove sta esposto il Santissimo, ed in un sito che ono obblighi gli ascoltanti a fare atti d'irriverenza con voltare le spalle al Sagramento.

23° Le Chiese dove sarà l'Orazione di Quarani 'Ore dovranno la sera stare aperte finatano che vi sarà il popolo per orare. Ma perchè non può darej in ciò un'ora determinata, sl per la situazione di esse, come per la mutazione nelle statgioni ; perciò potrano chiudersi l'Estate circa le tre ore, l'inverno intorno ad ore cinque. Si avverte però, che anche a porte chiuse deve continuare l'Orazione come si à detto (art.7), non dovendo mai esserin-terrotta l'Orazione di Quarani 'Ore, come per decreto della Sac.

Congr. dei Riti.

2kº ln ogni Chiesa di Roma si terrà affissa in luogo patente la Lista delle Quarant'Ore per informazione dei Fedeli divoti.

25° Parimente in ogni Chiesa dove è terminata l'Esposizione si dovrà tenere affissa continuamente nella Sagrestia la presente istruzione, acciocchè niuno possa allegare l'ignoranzà dellle Re-

gole, e Precetti che vi si contengono.

26º Non ardisà alcun Rettore, Curato, o Sagrestano, fuori del Pordine assegnato nella Liata delle Quaranti Ore, di esporre, o far esporre il SS. Sagramento sotto qualaivoglia protesto, o consutudine, per veruna causa grave, nò per infermi. senza Breve speciale di S. Santità, o almeno licenza segnata da Noi, o da Monsignor nostro Vicegerente, e sottoscritta dal Deputato delle Quarani Ore, la quale ottenuta, si esporrà il Venerabile in un Altare, o Cappella con un Velo avanti, e col suddetto numero di venti umi, e si osserverà puntualmente il tiempo che dovrà durare l'Esposizione assegnato nella suddetta licenza, sotto le pene infrascritte, o privazione d'officio.

27º Finalmente si comanda espressamento cho tutti, o singoli sopradetti Ordini si debbano involabilmento osservare, e che si subbidisca esattamento per quello che potesse occurrere di più al nostro Deputato sopra le Quarati 'Ore, sotto pena ai Maestri di Cerimonic che assisteramo alle funzioni, se non faranno adempire esattamento tutte le Cerimonie, e di Riti preservitit, e di trangeressori rispettivamento dei suddetti Ordini, di seudi dicci di coro, da applicarsi al luoghi pii, e di Regulari della privazione di voce ativa, o passiva, di Carecro, e di nite pene maggiori, riservato e ativa, o passiva, di Carecro, e di nite pene maggiori, riservato e procederà più rigerossamente contro i Superiori, e Sagrestani del le Chiese, ai quali appartiene più che ad ogni altro la buona regola, e cura di esse.

Chi desidera maggiori schiarimenti legga il Ricciopepoli per ciò che risguarda la pratica giudiziaria, ed il Monacelli chi avesse bisogno di qualche altra formola oltre le principali e più comuni che

sono state prescelte, e trascritte da noi.

Per conchiusione della presente appendice faremo cosa grata ai nostri Lettori col dar qui raccolte in uno le regole generali del dritto ricavate dalle decretali di Gregorio IX e Bonifacio VIII.

Omnis res per quascunque causas nascitur per easdem dissolvitur.

Facta, quae dubium est quo animo fiant, in meliorem partem interpretemur.

 Utilius scandalum nasci permittitur, quam veritas relinquatur.

4. Quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum.

 Quod latenter, aut per vim, aut alias illicite introductum est, nulla debet stabilitate subsistere.
 In ipso causae initio non est quaestionibus inchoandum.

7. Quidquid in sacratis Deo rebus, et episcopis injuste agitur,

pro sacrilegio reputatur.

8. Qui ex timoro facit praeceptum, aliter quam debet facit et

ideo jam non facit.

9. Offendens in uno factus est omnium reus.

 Non potest esse pastoris excusatio, si lupus oves comedit, et pastor nescit.

Indignum est, ut pro spiritualibus facere quis omagium compellatur.

- 1. Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutione canonica obtineri.
  - 2. Possessor malae fidei nullo tempore pracscribit.
  - Sine possessione praescriptio non procedit.
     Peccatum non dimittitur, nisi restituatur ablatum.
  - 5. Peccati venia non datur pisi correcto.
  - 6. Nemo potest ad impossibile obligari.
- Privilegium personale personam sequitur, et extinguitur cum persona.
  - Semel malus semper praesumitur esse malus.
- 9. Ratum quis habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum.
- 10. Ratihabitionem retrotrahi, et mandato non est dubium comparari.
- 11. Cum sint partium jura obscura, reo favendum est potius, quan actori.
  - 12. In judiciis non est acceptio personarum habenda.
- 13. Ignorantia facti, non juris excusat.
- Cum quis in jus succedit alterius, justam ignorantiae causam censetur habere.
  - 15. Odia restringi, et favores convenit ampliari.
  - 16. Decet concessum a principe beneficium esse mansurum.
  - Indultum a jure beneficium non est alicui auferendum.
     Non firmatur tractu temporis quod de jure ab initio non
- subsistit.

  19. Non est sine culps qui rei , quae ad eum non pertinet , so immiscet.
  - 20. Nullus pluribus uti defensionibus prohibetur.
  - 21. Quod semcl placuit amplius displicere non potest.
  - 22. Non debet aliquis alterius odio praegravari.
    23. Sine culpa, nisi subsit causa, non est aliquis puniendus.
- 24. Quod quis mandato facit judicis, dolo facere non videtur, cum habeat parere necesse.
  - 25. Mora sua cullibet est nociva.
- 26. Ea, quae fiunt a judice, si ad ejus non spectant officium, viribus non subsistunt.
  - 27. Scienti et consentienti non fit injura, neque dolus.
- 28. Quae a jure communi exorbitant, nequaquam ad consequentia sunt trahenda.

  29. Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari.
  - 30. In obscuris minimum est sequendum.
  - 31. Eum , qui certus est , certiorari ulterius non oportet.
  - 32. Non licet actori, quod reo licitum non existit.
  - 33. Mutare consilium quis non potest in alterius detrimentum.
    34. Generi per speciem derogatur.
  - 35. Plus semper in se continet quod est minus.
  - 36. Pro possessore habetur qui dolo desiit possidere.

156

37. Utile non debet per inutile vitiari.

38. Ex eo non debet quis fructum consequi, quod nisus extitit impugnare.

39. Pluralis locutio duorum numero est contenta.

40. Imputari non debet ei per quem non stat, si non faciat quod per eum fuerat faciendum.

41. Accessorium naturam sequi congruit principalis.

42. Qui tacet, consentire videtur.

43. Is qui tacct non fatetur, sed nec utique negare videtur.

44. Inspicimus in obscuris quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit.

45. Is, qui in jus succedit alterius, co jure, quo ille, uti de-

bebit.

46. Praesumitur ignorantia ubi scientia non probatur.

47. Locupletari non debet aliquis cum alterius injuria, aut lactura.

48. In poenis benignior est interpretatio facienda.

49. Actus legitimi conditionem non recipiunt, neque diem. 50. Semel Deo dicatum non est ad usus humanos alterius trans-

ferendum.
51. Non praestat impedimendum quod de jure non sortitur el-

stum.

52. Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus.

53. Qui prior est tempore potior est jure.

54. Qui sentit onus sentire debet commodum, et e contra.

55. In re communi potior est conditio possidentis.

56. Contra cum qui legem dicere potuit apertius, est interpretatio facienda. 57. Nou est obligatorium contra bonos mores praestitum jura-

mentum.

58. Dolo facit qui petit quod restituere oportet eumdem. 59. Non est in mora qui potest exceptiono legitima se tueri.

60. Quod ob gratiam alicujus conceditur non est in ejus dispendium retorauendum.

61. Nullus ex consilio, dummodo fraudulentum non fuerit, obligator.

62. Exceptionem objiciens non videtur de intentione adversarii confiteri.

63. Quae contra jus fiunt, debent utique pro infectis haberi.
64. In pari delicto, vel causa, potior, est conditio possidentis.
65. Cum non stat per eum, ad quem pertinet, quo minus con-

ditio impleatur, haberi debet perinde ac si impleat fuisset.

66. Quod aligni suo non liget nomine, neg aligno ligebit.

66. Quod alicui suo non licet nomine, nec alieno licebit.
67. Potest quis per alium quod potest faccre per se ipsum.

68. In malis promissis fidem non expedit observari.

69. In alternativis electoris ( debitoris ) est electio, et sufficit alterum adimpleri.

70. Qui ad agendum admittitur, est ad recipiendum multo magis admittendus.

71. Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per se ipsum. 72. Factum legitime retractari non debet, licet casus postea

eveniat, a quo non potuit inchoari. 73. Quod alicui gratiose conceditur, trahi non debet ab aliis

in exemplum. 74. Frustra sibi fidem quis postulat ab eo servari, cui fidem a

se praestitam serbare recusat.

75. Delictum personae non debet in detrimentum ecclesiae re-76. Rationi congruit ut succedat in onere qui substituitur in

honore. 77. In argumentum trahi nequeunt quae propter necessitatem

aliquando sunt concessa. 78. Nemo potest plus juris transferre in alium, quam sibi com-

petere dignoscatur. 79. In toto partem non est dubium contineri.

80. In generali concessione non veniunt ea quae quis non esset verisimiliter in specie concessurus.

81. Qui contra jura mercatur, bonam fidem praesumitur non

82. Bona fides non patitur ut semel exactum i terum exigatur. 83. Cum quid una via prohibetur alicui, ad id alia non debet

84. Contractus ex conventione legem accipere dignoscuntur. 85. Damnum, quod quis sua culpa sentit, sibi debet, non aliis imputare.

86. Infamibus portae non pateant dignitatum.

87. Certum est quod is committit in legem qui, legis verba complectens, contra legis nititur voluntatem.

# INDICE.

# LIBRO IV. — DE' GIUDIZJ.

## PARTE I. - SULL'ORDINE GIUDIZIARIO.

| LEZIONE I. Giurisdizione Ecclesiastica, e suo stato attuale. » —— II. Giurisdizione della Chiesa nel foro interno, ed |         | 3         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| esterno                                                                                                               | ų.      | 8         |
| esterno                                                                                                               |         |           |
| esterno                                                                                                               |         | 13        |
| IV. Procedura giudiziaria                                                                                             | )       | 18        |
| — V. Divisione generale de'giudizi — Giudizio sommario »<br>— VI. Giudizio ordinario — Persone che intervengono       |         | <b>24</b> |
| nel qiudizio                                                                                                          |         | 28        |
| nel giudizio                                                                                                          | •       | 20        |
| ticolare                                                                                                              | )       | <b>34</b> |
| VIII. Modo d'iniziare il giudizio                                                                                     |         | 42        |
| IX. Modo di discutersi un giudizio                                                                                    | •       | 46        |
| - X. Pruove, che si possono produrre dal reo per dimo-                                                                |         |           |
| strare le sue eccezioni                                                                                               |         | 51        |
| XI. Modo di giudicare, e di appellare                                                                                 | )       | <u>56</u> |
| - XII. Procedura da osservarsi nell' appello                                                                          | )       | 61        |
| LIBRO IV. — PARTE II. — SULL'OGGETTO DE GIUDIZI                                                                       |         |           |
| LEZIONE I. Delitti e pene in generale                                                                                 | 0       | <i>66</i> |
| — II. Delitti ecclesiastici in particolare — Apostasia —                                                              |         | 1         |
| Scisma — Eresia                                                                                                       |         | 71        |
| III. Pene Ecclesiastiche contro la simonia, ed il sacrilegio                                                          | )       | 75        |
| - IV. Pene, e censure Ecclesiastiche in particolare                                                                   | )       | 81        |
| APPENDICE I.                                                                                                          |         |           |
| Esempio I De'giudizi di nullità del matrimonio ex impo-                                                               |         |           |
| tentia, e di divorzio nel matrimonio rato ob in-                                                                      |         |           |
| gressum in Religionem                                                                                                 | 0       | <b>87</b> |
| Esempio II. — Della nullità della Professione Religiosa, e                                                            |         |           |
| della norma di giudicare nella medesima)                                                                              | )       | <i>96</i> |
| Esempio III. — Dell'appellazione dal giudizio degli Esami-<br>natori, o dalla elez. del Vescovo ne'Benefici Curati.   |         | 101       |
| APPENDICE II. — RACCOLTA DI FORMOLARI.                                                                                | 1)      | 101       |
| Formolari che risguardano l'istallazione della Curia (*)                                                              | 1)      | 110       |
| Formolari che risguardano la materia beneficiale                                                                      | "<br>)) | 115       |
| Formolari che risguardano l'amministrazione de sacramenti                                                             | ))      | 124       |
| Formolari che risguardano le claustrali                                                                               | ))      | 133       |
| Editti, licenze, ed altri formolari                                                                                   | a       | 146       |
| (*) Correzione pag. 110 istituzione della Chiesa - Correggi                                                           | ist     | alla-     |
| zione della Curia.                                                                                                    |         |           |

## INDICE GENERALE

DRLLE

### MATERIE CONTENUTE IN TUTTA L'OPERA.

### A

A bhadie Concistoriali — A chi spetta la collazione delle medesime quando non sono di giuspadronato. Art. S. Tom. I. p. 117.

Abbadie — Come si deve rassegnare alla Santa Sede la nota delle Abbadie con quanto altro le concerne. Art. 9. Tom. I. p. 117.

Abbadie — Se i frutti si trovano applicati a favore di qualche corpo morale, continueranno, e con quale eccezione. Art. 19. Tom. 1. p. 120.

Abbate - Sua antica idea tra i Regolari, Tom. II. p. 224.

Abbate — Epoca in cui cominciò ad esser l'Ordinario del proprio Monastero. Tom. II. p. 228.

Abbate - Condizioni per la di lui elezione. Tom. II. p. 224.

Abbate — Diritti, doveri, e privilegi. Tom. II. p. 224.

Abbati nullius — Giurisdizione, estensione, privilegio. Tom. II. p. 158.

Abbadesse — Giurisdizione, ed elezione. Tom. II. p. 228.

Abbate De La Mennais — Confutazione del di lui errore intorno alla Società

Ecclesiastica. Tom. I. p. 22.

Abito de' Chierici — Quale debba essere. Tom. II. p. 41.

Accolitato - Suo incarico. Tom. II. p. 214.

Adulterio — Quando sia impedimento dirimente del Matrimonio, e con quali eccezioni. Tom. III. p. 122. Affinità — Definizione, differenza dalla consanguinità, e come essa si con-

Affinità — Definizione, differenza dalla consanguinità, e come essa si contragga, ed in quanti modi. Tom. III. p. 129.

Affinita — Come si valutino i gradi di Affinità, corrispondente figura, e come da una non sorge altra affinità. Tom. III. p. 133.

Affinità — Impedimento in primo grado in linea retta. Tom. III. p. 134.

Affinità — Fino a qual grado la Chiesa anticamente proibì il matrimonio:

e fino a quale, per disposizione del Concilio di Trento, sotto la distinzio-

ne di copula illecita, e copula lecita. Tom. III. p. 134. Affinità — (the non precede, ma segue al matrimonio. Tom. III. p. 134.

Agapete — Perchè proibite ai Chierici. Tom. II. p. 35.

Aggiunti al Diritto Canonico — Loro origine, che cosa contengono, e quali sieno. Tom. I. p. 49.

Aggiunti al Diritto Canonico — Per quali motivi la ragione, la filosofia, e la storia debbano formar parte degli Aggiunti al medesimo. Tom. I. p. 50. Agostino Santo — Sua idea per abbattere i Donatisti, applicata ai Protestan-

Agostino Santo — Sua idea per abbattere i Donatisti, applicata ai Protestan ti. Tom. I. p. 18.

Amministrazione Diocesana — Sua origine, individui che la compongono, incarico, uso de' frutti, Decreti, dubbi risoluti. Tom. III. p. 204.

Amministrazione Diocesana - Leggi della medesima. Tom. III. p. 105.

Amministrazione Diocesana - Oggetti di essa con le leggi corrispondenti; questioni e dubbi decisi. Tom. III. p. 206.

Amministrazione Diocesana - Sue facoltà : azioni delle quali si può valere : contabilità. Tom. III. p. 206.

Annate - Loro spiegazione, e modificazioni diverse. Tom. I. p. 34.

Apostolicità - Quarto ed ultimo carattere della Chiesa, considerato dal canonista, in che consiste, e sua differenza dall'Apostolicità dei Protestanti. Tom. I. p. 18.

Apostolicità - Impressione che facea nell'animo di S. Agostino. T. I. p. 18. Apostati - Loro pene secondo il diritto comune. Tom. II. p. 241.

Apostasía — Origine del vocabolo, definizione, specie diverse. T. IV. p. 71. Appello alla Santa Sede — Liberta dell' Appello alla Santa Sede. Art. 22. Tom. I. pag. 122.

Appello - Qual Giudice debba conoscere le cause dell' Appello dalle senten-

ze del Metropolitano in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 132.

Appelli — Rimedi per quelli che si sentono gravati dalla sentenza del pri-mo Giudice in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 134.

Appelli - Come si debbono ricevere gli Appelli in Sicilia. B.Ben.T.I.p.137. Appelli — Come si debbono concedere le inibizioni in Sicilia, dopo l'ammissione degli Appelli. Bol. Ben. Tom.I. p. 137.

Appello - Appello dai Decreti degli Ordinari emanati in Santa visita in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. pag. 138.

Appello — Del gravame che non può ripararsi con sentenza definitiva in Si-cilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 138, e seg. Appello - Dalla sentenza definitiva pronunziata contro il vero contumace

in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 142.

Appello nelle cause criminali, e sentenze degli Ordinari in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 143.

Appello - In che consiste, quando, e fin a qual tempo può aver luogo. Tom. IV.p. 59.

Appello - Come assolutamente tre termini debbono considerarsi nel produrre l'appello, cioè proporre l'appello, domandare gli Apostoli, o sia la copia del Decreto, e finalmente proseguimento dell'appello: qual tempo si concede per ciascun termine, effetti de' medesimi termini. T.IV.p.61.

Appello - Suo doppio effetto, cioè sospensivo e devolutivo, loro differenza, quando e come ha luogo il primo , e quando e come il secondo. T. IV. p. 62. Appello - Quando l'appello ha l'effetto devolutivo, e non già il sospensi-

vo, ed in quali e quanti casi, secondo Benedetto XIV. ed il Concilio Tridentino, ed in quali casi non si possono spedire le inibitorie. T. IV. p. 63. Appellante - Carcerato. Bol. Ben. Tom. I. p. 140.

Appellante - Censura fulminata contro l'appellante in Sicilia. Bol. Ben. T. I. p. 140.

Appellante - Della di lui assoluzione a cautela in Sicilia. Bol. Ben. Tom.

I. p. 141. Appellanti - Gli Appellanti in una causa soltanto in Sicilia, non si crede appellare nelle rimanenti. Bol. Ben. Tom. I. p. 136.

Arbitro - Sua origine, definizione, divisione in volontario e necessario,

lor differenza. Tom. IV. p. 32. Arcidiacono - Origine, antica giurisdizione, presente, dignità. T. II. p. 175.

Arciprete - Antica e moderna giurisdizione. Tom. II. p. 176. Archimandrita - Sua idea tra i Regolari. Tom. II. p. 224.

Archimandrita — Origine in Messina, giurisdizione, e differenza dal Priore. Tom. II. p. 163.

Archimandrita - Sua giurisdizione per rapporto al Priore del SS. Salvatore

e sua concordia con l'Arcivescovo di Messina Monsignor Migliaccio, compresa in otto articoli. Tom. II. p. 164.

Asilo - Vedi immunità de' Templi. Tom. II. p. 24.

Assoluzione dalla scomunica incorsa per la percussione del Chierico. Tom. II. p. 12.

Atti originali - Di prima istanza da spedirsi dal Notajo, Bol. Ben. T.I. p.139. Attore - Sua definizione; quali persone possono, e quali non possono far da attori , con quali condizioni , eccezioni , e riserve. Tom. IV. p. 35.

Battesimo - Significato del vocabolo, definizione, specie dello stesso, Tom. III. p. 7.

Battesimo - Opinioni sulla sua istituzione, quale sia la più propabile. Tom. III. p. 7.

Battesimo - Materia e forma; condizioni per l'una e per l'altra a render valido, o lecito li Sagramento, e viceversa. Tom. III. p. 8. Battesimo - Vario modo di amministrarlo, e quale debba tenersi. Tom.

III. p. 9. Battesimo - Triplice effetto, carattere, grazia santificante, e cognazione

spirituale. Tom. III. p. 9. Battesimo — Ministro ordinario , ed estraordinario per definiziono della Chiesa ; modificazioni diverse ne' tempi successivi , e chi possa esserio in

caso di necessità. Tom. IiI. p. 9. Battesimo - Qual siane il luogo proprio per amministrario, e chi può di-

spensarvi. Tom. Ili. p. 11.

Battesimo - Riti da usarsi nell' amministraziono, Tom. III. p. 11. Benefizi semplici - Di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo : a chi appartiene ii diritto di conferirii, e con quale distinzione di tem-po. Articolo del Concordato 8. Tom. 1. p. 117.

Benefizio - I di cui frutti si trovano applicati a favore di qualunque corpo morale continucranno nello stesso uso, e con quale distinzione. Art. 19. Tom. I. p. 120.

Benefici - Uso de' medesimi dopo la morte de' Beneficiati; variazioni del diritto comune in proposito; e del diritto municipale per la diversità del-l'epoche, attual diritto in vigore; Amministrazione Diocesana. T.III. p. 199. Beneficio - Origine del medesimo, definizione, sviluppo della stessa: differenza dalla pia donazione, legato, Cappellania. Tom. III. p. 225.

Beneficio - Quante condizioni si ricercano a costituire un vero Beueficio.

Tom. III. p. 226. Beneficio maggiore, e minore; differenza. Tom. III. p. 226.

Beneficio secolare, e regolare; differenza. Tom. III. p. 226.

Benelicio in titolo, ed in commenda - Lor idea, Tom. III. . 226. Beneficio curato , residenziale , semplice - Loro idea. Tom. 111. p. 226.

Beneficii - Compatibili , ed incompatibili ; i compatibili altri di primo genere, altri di secondo genere; affetti, o riscrvati; collativi, od elettivi; e questi o confermativi , o elettivi collativi ; idea di ciascuna specie. Tom. III. p. 227.

Beneficio di giuspadronato - Definizione. Tom. III. p. 227.

Beneficii di ginspadronato — Disposizione del 1807, e seguenti intorno ai me-desimi, altre nella restaurazione, abrogazione delle prime. Tom. III. p. 227. Beneficio — Quali persone non possono possedere un beneficio. T. III. p. 229. Beneficio — Requisiti per le persone che debbono possederlo. T. 111, p. 229. Beneficio — Come in generale per essere heneficiato fa d'uopo essere almeno tonsurato, e per alcuni beneficii è necessario anche qualche ordine.

Tom. III. p. 231. Tom.IV.

Beneficii -- Incompatibilità di possederne più di uno. Tom. III. p. 232. Beneficii incompatibili , altri ratione tituli , altri ratione detentionis. Tom. III. p. 233.

Beneficio - Quando vaca a lege , e quando ab homine. Tem. III. p. 234.

Beneficii - Varl motivi perchè di diritto possano vacare. Tom. 111. p. 234. Beneficio - Elezione, postulazione, collazione, ed istituzione, o sia giuspadronate sone i quattro modi con i quali si possone comunicare i beneficii. Tom. III. p. 235

Beneficio - Come si conferisce per elezione, in che consiste, vicende della medesima ne diversi tempi della Chiesa, e particolarmente nel Regno.

Tom. III. p. 235.

Beneficio — in quanti modi si procede all'elezione; cioè per inspirationem, per scrutinium, et per compromissum; idea di ciascun modo, e quale sia

ii meno e'l più usitato. Tom. III. p. 237. Beneficio - Altre condizioni richieste per la Canonica ciezione. Tom. III.

Beneficio - Conseguenze, ed effetti della elezione, Tom. III. p. 238.

Beneficio - Elezione; sua definizione; differenza dalla postulazione. Tom, III. p. 239.

Beneficio - Coliazione, sua definizione, differenza dail'elezione, a chi s'appartenga, diversità nell'epoche diverse della Chiesa; varie distinzioni. Tom. III. p. 240.

Beneficii - In quanti modi i Romani Pontefici si riservano la collazione dei medesimi. Tont. III. p. 241. Beneficio Ecclesiastico - Quattro modi co'quali si perde il Beneficio. Tom.

III. p. 252. Beneficio - Come si perde per la così detta translazione, in che consiste; leggi, distinzioni, ed eccezioni, che riguardano la medesima. T. III. p. 282.

Beucficio - Come se ne fa la permuta, Tom. 111. p. 253. Beneficio - Come se ne fa ia rinunzia, in che consiste, quali motivi vi debbono concorrere per essere alcuno obbligato alla rinunzia, e di quante specie può essere la medesima. Tom. III. p. 254.

Beneficio — Come si perde con la deposizione, o degradazione; in che con-sistono, come si effettuiscono, e per quali motivi. Tom. III. p. 235. Beneficii — Unoni de nedesimi, in che consiste, in quanti modi può farsi, c quali Beneficii possono unirsi. Tom. III. p. 236.

Beneficii profani senza fondazione ed erezione in titolo Ecclesiastico, in che

appartengono aii' ordinario. Tom. IV. p. 17. Beneficiato - Condizioni per esserlo, Tom, III. p. 229.

Beneficiati - Come debbono regolarsi nell'amministrazione de loro beneficii. Tom. III. p. 197. Beneficiati - Quando possono alienare, transigere, pignorare; eccezionì e

formole, Tom. III. p. 198.

Beni-Ecclesiastici — Quei, che dopo il ritorno di S. M. si trovarono sotto l'amministrazione del Demanio a chi doveansi restituire, e da chi dovean-

si amministrare. Art. 12. Tom. I. p. 118. Beni-Ecclesiastici - A coloro che han fatto acquisto di alcuni Beni Ecclesiastici ia Santa Sede ha dichiarato che non recherà loro molestia alcuna. Art. 13. dei Concordato. Tom. I. p. 118.

Beni in questo Regno de' Regolari possidenti e non alienati, come saranno ripartiti ai Conventi da riaprirsi , e come non si terrà conto alcuno de ti-toli. Art. 14. Tom. I. p. 118.

Beni temporali -- Origine del diritto di possederli, che è inerente alia Chicsa. Tom. III. p. 191.

Beni temporali - Variazioni sofferte nelle tre diverse epoche aul diritto che ha sempre avuto la Chiesa di possederli. Tom. III. p. 192.

\*4

Beni temporali nella Chiesa - Diritto municipale su i medesimi, e specialmente disposizioni dell'ultimo Concordato. Tom. III. p. 193.

Beni temporali nella Chiesa - Modo di acquistarli, e formalità richieste dal

diritto municipale. Tom. III. p. 193.

Beni temporali nella Chiesa — Come debbasene dai Chierici regolar Puso. Tom. III. p. 194.

Beni temporali nella Chiesa - Decreti riguardanti l'alienazione e gli affitti de' medesimi in numero di due, compresi in otto articoli. Tom. III. p. 197. Bigamia - Sua idea, e come non costituisca impedimento al matrimonio,

Tom. III. p. 126.

Bolla d'indulto, con la quale si concede ai Sovrani di Napoli di nominare i Vescovi e gli Arcivescovi di tutto il Regno delle due Sicilie, modo e tempo in cui debbonsi manifestare dal Sovrano le nomine de' Vescovi alla Santa Sede, loro giurisdizione nel tempo della nomina. Art. 28. T. I. p. 122. Bolla di Benedetto XIII relativa al Tribunale della Monarchia di Sicilia. Tom.

I. p. 130, e seg.

Bolla Benedettina — Cause della promulgazione di questa Costituzione. Tom. I. p. 130.

Bolla di Urbano II. - Che risguarda la Monarchia di Sicilia; argomenti diversi, de' quali si serve il Baronio, per dimostrare apocrifa siffatta Bolla; confutazione. Tom. I. p. 111.

Bolla Benedettina - Che risguarda il diritto Siculo, sunto della medesima, diversi incarichi del Giudice delegato. Tom. I. p. 113.

Bolle Pontificie - Come obbligano in questo e come negli altri Regni. Tom.

I. p. 108.

Bolle - Ragion del loro nome, come formano parte del diritto, come si appellano quelle emanate nel Concistoro de' Cardinali, come quelle che si emanano fuori, perchè altre si appellano Dimidiae; come, e perchè si distinguono dai Brevi; da chi si spediscono le prime e da chi li secondi, qual suggello hanno quelle , quale questi. Tom. I. p. 75. Bollario — Dato a luce da Carlo Cocquelines, diviso in 24 volumi , pregio di

quest' opera. Tom. I. p. 75.

Bollario - Che contiene le Bolle di Clemente XI, con alcuni Decreti delle Sacre Congregazioni. Tom. I. p. 75.

Bollario-grande — Che contiene le Bolle di Benedetto XIV, diviso in quattro tomi. Tom. I. p. 76.

Bollario - Compendio di tutte le Bolle, che fu compilato da Luigi Guerra, suo nome. Tom. I. p. 76.

Bossuet — Sua dimostrazione sull' indipendenza della società Ecclesiastica da ogni altra. Tom. I. p. 20. Breve Impensa — Origine. Tom. II. p. 200.

Bullarium magnum - Sua origine, e suoi difetti. Tom. I. p. 75.

Caccia - Sue specie, e quale sia ai Clerici proibita. Tom. II. p. 36.

Camaldolesi - Lor istitutore, ed epoca. Tom. II. p. 218.

Cancelleria — Origine del vocabolo. Tom. I. p. 89. Cancelliere — Origine del vocabolo; suo incarico. Tom. I. p. 90.

Cancelliere della Curia Vescovile - Sua origine ed incarico. Tom. IV. p. 33.

Canon - Origine di questa parola. Tom. I. p. 10.

Canone - Sua differenza dalla Costituzione, e Decreto. Tom. I. p. 11.

Canoni - Ragioni per le quali la prima volta si emanarono nella Chiesa. Tom. l. p. 6.

Canoni Conciliari. Tom. I. p. 35.

Canoni - Diverse specie; cioè Canoni di diritto naturale, regola da osser-

varsi intorno ai medesimi; canoni che contengono alcun che di diritto Divino o naturale, o di diritto umano; regola da osservarsi interno ai medesimi. Tom. I. p. 59.

Canoni - Quall e come possono essere abrogati ; regola d18. Tommaso. Tom. I. p. 59.

Canoni - Ragioni per le quali si è mitigato nella Chiesa il rigore dei mede-

simi. Tom. I. p. 60. Canoni - Regole per la retta interpetrazione de'Canoni. Tom. I. p. 59.

Canoni — Altre regole proposte dal Van-Espen per interpetrare i Canoni; ragioni per le quali siffatte regole debbono essere rigettate. Tom. I. p. 61.

Canoni Apostoliel — Contenuti nella seconda Collezione Orientale, compi-lata da Teodoreto, Vescovo Circnese; perché furono detti Apostoliel; opi-nioni diverse de Greei, e de Latini, opinione de Protestanti; ragioni pi le quali non si debbono riguardare come emanati dagli Apostoli ; ragioni per le quali non si debbono credere parte di qualche Eretico della Chiesa; opinione dell' Autore; finalmente riduzione dei medesimi da 85 a 50, seguita da Dionisio Esiguo. Tom. I. p. 62.

Canoni disciplinari del Concilio di Trento - Come furono tutti ricevuti nel nostro regno e con qual clausola generale. Tom. I. p. 108. Canonici — Origine; perché furon detti Capitolo; altri secolari, ed altri re-golari. Tom. II. p. 173.

Canonici - Origine della lor divisione , di dignità , di ufficio e di semplice

Canonicato. Tom. II. p. 174. Canonici - In quali cose debbono consigliare il Vescovo, ed la quali cose

hanno il diritto di prestare il di loro assenso sotto pena di nullità in tut-to quello che si fa dal Vescovo, Tom. Il. p. 179. Canonici — Dovere d'intervenire al Coro; diritto di percepire quall e quante distribuzioni; pene per gli assenti; eccezioni da tali pene; quanto tem-

po. Tem. II. p. 180. Canonicati di libera collezione — De' Capitoli Cattedrali, e Collegiati, da

chi saranno conferiti, e con quali distinzioni di tempo. Art. 10. T. I. p. 117. Canonicati - Rendite secondo i Capitoli ai quali appartengono; uso dei Pontificali , ed altri privilegi loro conceduti, e modo di usarne. T. II. p. 182. Canonizzaziono dei Santi in che consista - Vedi Congregazione dei Sacri Riti. Tom. 1. p. 87.

Capitolo di Napoli - Dignità del medesimo, Tom. II. p. 185.

Capitoli cambiati in Chiese Collegiate. Art. 6. Tom. I. p. 417. Cappellanic laicali — In quali cose sono soggette all' Ordinario del luogo.

Tom. IV. p. 17.

Cappellano Maggiore - Origine del nome, ed altre maniere di appellarsi : epoca in cui ebbe incominciamento nel nostro Regno. Tom. II. p. 154. Cappeliano Maggiore - Cenno storico sulla sua giurisdizione: dopo diverse

controversie precisata e circoscritta da Benedetto XIV, con tniti i privi-legi accordatigli; estensione antica e moderna dei medesimi. T. II. p. 157. Cardinale -- Origine del nome. Tom. II. p. 99.

Cardinali - Origine cd importanza. Tom. II. p. 98.

Cardinali Presbiteri - Numero di sette; origine, incarico, e diritti, Tom. II. p. 99.

Cardinali Diaconi - Numero di sette ; origine ed incarico. Tom. II. p. 99. Cardluali Vescovi, detti Collaterali, Eddomadari, origine ed incumbenze. Tom. II. p. 100.

Cardinali - Numero totale ; lor distinzione. Tom. II. p. 100.

Cardinali Vescovi, e dell'ordine de' Vescovi - Idea di tale distinzione. Tom. II. p. 100.

Cardinali - Dignità ed autorità , vivente , o dopo morto il Romano Pontefice. Tom. II. p. 101.

- Cardinali Insegne, titoli, privilegi, diritti, e doveri. Tom. II. p. 103. Caso riservato — Vedi la parola Penitenza, Tom. III. p. 42.
- Cast riservati Chi può assolverli, e con quali distinzioni. T. III. p. 46.
  Cateumeni Origine: specie diverse; cioè audientes, competentes, ed electi;
  doverti di classema elasse. Tom. III. p. 44.
- doveri di clascuna elasse, Tom. III. p. 11. Cattedratico, o Sinodatico — Suo significato. Tom. II. p. 138. N. 6.
- Cat tolleth Terro carattere della Chiesa, in che consiste, e come diversifica dalla cattolicità, che vantano i Protestanti. Tom. L. p. 17. Cause Ecclesiastiche — Modo di conoscerle in Sicilia dopo le maggiori, che
- debbono esser conosciute dalla sola Santa Sede. Tom. I. p. 132.

  Cause de' Regolari in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 136.
- Cause criminali de Regolarl in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 144.
  Cause nelle quali trattasi dell'esecuzione delle lettere Apostoliche. Bol. Ben.
- Cause nelle quali trattasi dell'esecuzione delle lettere Apostoliche. Bol. Ben.
  Tom. I. p. 149.
  Cause nili gravi del Vescovi in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 483.
- Cause più gravi de Vescovi in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 453. Cavalleri — Ordini diversi; uffizio, ed instituzione. Tom. II. p. 249. Cavallari — Avvertimento sul sistema del medesimo. Tom. I. p. 55.
- Celestini, Tom. II. p. 218. Ce lihato — Cenno storico sul medesimo, Tom. II. p. 45
- Celibato Sua legge dimostrata giusta. Tom. II. p. 43
- Celibato Sua possibilità fisica e morale. Tom. II. p. 43.
- Celibato Diritto della Chiesa in comandarlo, fondamento nelle Scritture.

  Tom. II. p. 44.
- Celibato Difficoltà de' Protestanti ; risposta, Tom. II. p. 45. Celibato — Sua ntilità alla Religione, al Sacerdozlo, ed allo Stato. Tom. II. p. 45.
- Celihato Difficoltà contro l'atilità dello Stato; risposta. T. II. p. 47.
- Celibato Leggi del potere civile in sostegno del celibato. Tom. II. p. 48. Celibato — Moltiplici ntilità del Celibato. Tom. II. p. 49.
- Celibato Origine delle diverse leggi del medesimo nell'Oriente, e nell'Orcidente. Tom. II. p. 80. Celibato — Sua idea, e differenza. Tom. II. p. 80.
- Celibato Questioni su quello di Oriente e di Occidente. Tom. II. p. 31.
- Celibato A' primi tempi della Chiesa il Suddiacono non vi eta obbligatu. Tom. II. p. 53. Celibato — Quando cominelò ad esser proibito il matrimonio, e l'uso dello stesso al Suddiacono, e quando ebbe pieno vigore tale proibizione. Tom.
- II. p. 53.
  Celibato Come debbasi regolare uc' Chieriel minori. Tom. II. p. 54.
  Cessura Origine del nome; che cosa importava presso i Romani; in qual
- senso si prende dalla Chiesa; chi può fulminare le Censure; sue specie diverse. Tom. IV. p. 81.
- Censure Assoluzione di esse in Sicilia. Boll. Ben. Trm. I. p. 143. Censure fulminate in Sicilia dalle Apostoliche Costituzioni. Bol. Ben. Tom. I. p. 146.
- Censure Assoluzione in Sicilia ad ottenere alcune date grazie. Bol. Ben. Tom. I. p. 149.
- Centurione Sua idea fra i Regolari. Tom. II. p. 223. Certosini. Tom. II. p. 218.
- Chiesa Come essendo Ella animata sempre dallo stesso spirito e dallo stesso zelo, mitiga il rigor delle sue leggi adattandosi alla debolezza degli populo I Tom I nello
- nomini. Tom. I. p. 60. Chiesa — Definizione de Wiclefisti, e di Giovanni flus, e de Protestanti; confutazione, ed esposizione del reo disegno. Tom. I. p. 42.
- confutazione, ed esposizione del reo disegno. Tom. I. p. 12. Chiesa — Definizione del Febronio, seguita dal Cavallari, dimostrata difettosa e falsa. Tom. I. p. 13.

Chiesa - Definizione di Giovanni Launojo; ragioni per le quali non si può adottare a di nostri la medesima. Tom. I. p. 13.

Chiesa — Definizione data dal Rellarmino, preceduto da Pietro Soto, e da Canisio, adottata dall'autore; ragioni che la sostengono in preferenza del-

le altre ; conseguenze importanti ; confutazione dell'errore dell' Abatc De La Mennais. Tom. I. p. 14. Chiesa - Ragioni che dimostrano visibile il di lei governo. Tom. I. p. 14.

Chiesa - Modo da distinguere la vera dalle false Chiese per mezzo dei suoi quattro principali caratteri. Tom. I. p. 15.

Chiesa - Sua unità , cd in che specialmente consiste. Tom. I. p. 15. Chiesa - Ragioni che la dimostrano vera Società. Tom. I. p. 18.

Chiesa - Ragioni che dimostrano come la Chiesa sia una Società affatto in-

dipendente da ogni altra Società. Tom. 1. p. 19. Chiesa - Differenza tra la forma della Chiesa e del così detto Collegio. Tom.

I. p. 21. Chiesa - Si dimostra, come essendo indipendente dalla Società Civile non

si può verilicare il mostro del Regnum in Regno. Tom. I. p. 21. Chiesa - Si dimostra la mutua relazione tra il potere Ecelesiastico , e'l Civile. Tom. 1. p. 24.

Chiesa - Errore dell' Abate de La Mennais confutato. Tom. I. p. 22. Chiesa - Come sia nello Stato, e lo Stato in essa. Tom. 1. p. 22.

Chiesa - Forma del governo della medesima. Tom. I. pag. 22, e seg. Chiesa - Sc in essa esiste un poterc, un ministero, ed una sudditanza. Tom.

I. p. 22. Chiesa - Se merita il nome di vera Società, Tom. I. p. 22.

Chicsa - Quali sieno le ragioni, per le quali si agita la questione, se nella Chiesa esista il potere, il ministero, e la sudditanza, e perche si sfuggono tali ricerche dai Giansenisti. Tom. I. p. 24. Chiese dei Russi - Vedi Tom. I. p. 64.

Chiesa Arcivescovile o Vescovile avrà Capitolo, e Seminario con la compe-

tente dotc. Art. 5. Tom. I. p. 116. Chiesa-Suo diritto in far nuovi acquisti col rapporto alle leggi di ammortiz-

primere od unire le fondazioni Ecclesiastiche; eccezioni. Art, 13, Tom. I. p. 119.

Chiese Ricettizie - Origine della instituzione : definizione , specie diverse. Tom. 11. p. 209.

Chiese Ricettizie - Disposizioni del Breve Impensa; idea del Piano di Monsignor Rosini; esame della Commissione dei Vescovi; idea della Commissione esecutrice del Concordato; istruzione della Commissione dei Ve scovi; approvazione di S. M.; pubblicazione delle medesime; Ministeriali re-

..., approximent of s. m.; pundificatione delle medestine; Alinisteriali rative allo ggetto. Tom. II. p. 2000. Chiesa — In qual senso qui si dee prendere questo vocebalo, sue diverse denomination in eprimi tempi della Chiesa; modo e forma di costruirle, parti delle quali costatauo, uso delle medesime, ed uso delle campane. Tom. III. p. 1732.

Chiesa - Che cosa si ricerca in forza delle Decretali, e per le leggi Civili alla Costruzione delle medesime, e specialmente per quelle dei Regolari. Tom. III. p. 176.

Chiesa; costruita di già; che si richiegga attualmente; e che cosa richiedevasi anticamente per potervi esercitare i Divini misteri, e da chi possa ciò adempirsi. Tom. III. p. 176.

Chiesa violata - In quali e quanti modi può esser violata, cioè polluta; non percio perde la consacrazione; differenza tra la violazione e sconsacrazione ; provvedimenti delle leggi civili. Tom. III. p. 177.

Chierici - Detti anche Canonici. Tom. 11. p. 5.

Chierici Regolari - Cagione della loro o rigine nella Chiesa . loro institutore. Tom. II. p. 219.

Chierici Regolari minori. Tom. II. p. 219.

Chierici Regolari delle Scuole Pie. Tom. II. p. 219.

Chierici Regolari. Tom. II. p. 226.

Chirurgia - Come vien permessa, e come proibita. Tom. II. p. 40

Cimiliarca di Napoli - Suo uffizio e dignità. Tom. II. p. 177.

Circoscrizione di Diocesi - Motivi per verificarsi, eccezioni, e modi di esecuzione. Concordato art. 3. Tom. I. p. 115.

Cisterciensi. Tom. II. p. 218.

Citazione - Chi può farla; differenza tra la semplice, e la perentoria ed altrimenti detta a brevi termini; in qual modo e con quali condizioni si debbe fare. Tom. IV. p. 43.

Citazione - Suoi effetti diversi; che cosa debba farsi quando comparisce, e quando no , il citato. Tom. IV. p. 44.

Clausole - Bol. Ben. Tom. I. p. 154.

Clausura - Origine; leggi per le Monache e Monaci; modi come possono in-

frangersi; pene annesse. Tom. II. p. 236.

Clausura - A chi è riserbata e con quali restrizioni l'assoluzione della violata clausura: Tom. II. p. 236.

Clausura - Cause per le quali impunemente si può rompere. T. II. p. 237. Clausura - Pene per i secolari, che la violano; riserve, ed eccezioni. Tom. II. p. 237.

Clausura - Pene per quelli che tentano di avvicinare le sacre Vergini, per vederle, conferire, e specialmente pei Regolari. T. II. p. 238.

Clementine - Che cosa contengono; ragione del loro nome; come si citano. Tom. I. p. 73.

Clerico - Suo ufficio; origine del nome. Tom. II. p. 5.

Clerici - Protestanti non ammettono differenza alcuna tra i Clerici e Laici: la Scrittura e la Tradizione dimostrano il contrario; obiezione ricavata da Tertulliano; risposta. Tom. II. p. 6.

Clerici - Loro diritti distinti in privilegi ed immunità; rispettive differen-

ze. Tom. II. p. 8.

Coadjutore al Vescovo; origine; motivi per i quali può assegnarsi; da qual potere si assegna attualmente. Tom. Il. p. 169.

Coadjutori - Donde debbono trarre lor sussistenza. Tom. II. p. 169. Cognazione spirituale - Definizione; tra quali persone si contrae secondo il

Tridentino. Tom. III. p. 117.

Cognazione spirituale - Condizioni righieste per contrarla; eccezione nel Sagramento della Confermazione. Tom. 111. p. 118. Cognazione spirituale - Come la contratta antecedentemente e non la con-

seguente annulla il matrimonio. Tom. III. p. 119.

Cognazione spirituale - Se battezzandosi il figlio si può sposare la madre. Tom. III. p. 119.

Cognazione legale - Come nasce dall'adozione; che cosa sia, di quante specie, chi può adottare, e quali gli effetti di ciascuna. Tom. III. p. 119.

Cognazione legale perfetta - Fondamento perchè questa propriamente produca l'impedimento dirimente, e non già l'imperfetto. Tom. III. p. 120. Cognazione legale - Tra quali persone si contrae, e fino a qual grado costituisce l'impedimento dirimente. Tom. III. p. 120.

Collegio de' Teologi - Origine della sua istituzione; privilegi accordati dall'uno, e dall'altro potere; modificazioni patite; stato attuale. Tom. II.

p. 165.

Collettori e Sottocollettori - Origine ed incarico. Tom. III. p. 200.

Collettori - Dinotano la prima epoca del Diritto Canonico universale. Tom. I. p. 6.

Collezione terza de Canoni, data a Ince da Giovanni lo Scolastico : come egli fece questa Collezione; che cosa vi aggiunse; come rimase di autorità privata ; e come Fozio Patriarca di Costantinopoli divise il Corpo del Diritto Canonico in titoli, e questi in Capitoli, e come finalmente chiamò quest'ultimo la sua Collezione. Tom. I. p. 61.

Collezioni de Canoni - Che cosa fecero Zonara e Balzamone per liberare i

Canoni dalle apparenti contradizioni. Tom. I. p. 64. Collezione - Da quale Collezione di Canoni è regolata attualmente la Chie-

sa Greca. Tom. I. p. 64. Collezione - Da quale vien regolata la Chiesa de' Russi. Tom. I, p. 64.

Collezione de' Canoni Occidentali - Vedi Diritto. Tom. I. p. 65.

Collezione de' Canoni Occidentali - Errore del Van-Espen e del Cavallari nei voler cominciare il Diritto nuovo degli Occidentali dalla Collezione Isidoriana. Tom. 1. p. 65. Collezione Occidentale - Epoca in cui si vide la prima Collezione dei Cano-

ni nella Chiesa Occidentale, cioè una detta Isidoriana, ed altrimenti detta Ispanica , e la seconda detta Prisca , e quali Canoni comprendevansi in questa Collezione. Tom. I. p. 65.

Collezione de Canoni - Fatta da Dionisio Esigno , epoca della medesima, in

quante parti fu divisa, c che cosa ciascuna parte conteneva. Come la seconda parte accresciuta di altre Decretali fu presentata da Adriano I a Carlo Magno, che poi fu detta Collezione Adriana, ed in fine riflessioni di Van-Espen confutate. Tom. I. p. 66. Collezione Occidentale compilata da Isidoro Mercatore, o Peccatore, opinioni sul medesimo, suo nome forse supposto, come la detta collezione si

vuole compilata da Benedetto Levita della Chiesa di Magonza, il quale vi aggiunse del suo , progresso di tale collezione , ed in fine Incmaro Arcivescovo di Reims ne discoprì la falsità, ragioni in sostegno di tale opinione. Tom. I. p. 67. Collezione d' Isidoro Mercatore - Come Van-Espen, ed altri prendon motl-

vo da questa collezione che il Romano Pontefice l'abbia ordinata ad oggetto di ampliare il suo potere; ragioni che smentiscono tali opinioni. Tom. I. p. 68. Collezione Isidoriana - Ragioni che dimostrano non essersi fatta tale cel-

lezione per ampliare il potere Pontiticio; ma per fare cosa grata ai Vescovi. Tom. I. p. 68, Collezione Isidoriana — Ragioni con le quall si dimostra non essersi cam-

biata la disciplina Ecclesiastica come pretende Liberatore. Tom. 1. p. 69. Collezione che stabilisce il diritto nuovo, e quali prima di questa ebber luogo nel Diritto Canonico - Tom. I. p. 70.

Collezione di Graziano - Come la stessa fu compilata da Graziano dalle altre tre anteriori di Reginone, di Burcardo Vescovo, e di Ivone Carnutese:

particolarità di ciascuna. Tom. I. p. 70.

Collezione di Graziano - Nomi diversi della stessa, come fu redatta, che eosa contiene, divisa in tre parti, la prima tratta delle persone distinta in centouna distinzioni, ragioni di questa suddivisione, modo di citarle: la seconda tratta de' giudizii, divisa per cause, ragione di questi nomi , suddivisione delle cause in questione, e di queste in canoni, loro modo di eitarle: nella causa 33 di questa 2. parte si tratta del Sacramento della Penitenza diviso in sette distinzioni , modo di citarle : la terza tratta delle cose, sua divisione, e modo di citarla. Tom. I. p. 71.

Collezione Grazianea - Ragioni per le quali fu tenuta in gran conto, e progressi della medesima. Tom. 1. p. 71.

Collezione Grazianea - Suoi difetti posteriormente conosciuti; diverse correzioni fatte sulla medesima, quelle specialmente ordinate dai Pontefici Pio IV , e Pio V; suo stato attuale. Tom. I. p. 71.

- Collezione Grazianea Sua autorità diversa, e se abbla forza di legge. Tom.
  1. p. 72.
- Collezione Grazianea Opinioni diverse sulla parola palea, che trovasi aggiunta in alcuni Capitoli di questa Collezione. Tom. 1. p. 72.
- Collezioni precedenti Quella di Gregorio IX; clob la prima compilata da Bernardo Cirea, suo nome particolare; la seconda da Giovanni Vallense, che cosa contiene; la terra da Bernardo Arcidiacono di Compostella, cha cosa contiene, sue variazioni, onde si diede luogo ad nna queta Collezione: la muinta finalmente da Onorio III con le sue Decretali, T. l. n. 72.
- Golletioni Gregoriana Come Gregoria IX dallo clinque colletioni indicate nella pag. 73 ne formò non sola e diede quindi a luce le sue Decretali, income perticolare, sua divisione in cinque titoli, modo di citarsi. T. I. p. 73. Colletione di Bonifacio VIII Che cosa contiene, come chiamasi, e come
  - citasi, Tom. I. p. 73.
  - Collezione di Martino Bracarese Sna descrizione. Tom. I. p. 99.
- Collezione di S. Isidoro Ispalese Origine del nome; sua idea. T. l. p. 99. Collezione de Canoni — Ragioni per le quali si videro per la prima volta lo Collezioni de Canoni nella Chiesa. Tom. 1. p. 58.
- Collezioni Collezione della Chiesa universale, collezioni delle Chiese particolari; di qual vigore erano le prime, e di quanta forza erano le seconde; e finalmente di qual vigore siano i Canoni fuori o dentro le Collezioni, T.I. p. 39.
- Collezioni Orientali particolari. Tom. I. p. 61.
- Collezione Orientale Quale fu la prima collezione, che fu in pregio presso gli Orientali; perchè fu chiamato Codice de Canoni della Chiesa universale. Quali e quanti Canoni conteneva; modo di citarli. Tom. I. p. 61. Collezione seconda — Compilata in Oriente da Teodoreto Vescovo Cirenese;
  - quali e quanti Canoni agginnse alla prima Collezione Orientale; modo diverso di citarli, e distributa in cinquanta titoli. Tom. I. p. 62. Commenda — Origine nella Chiesa; in che consiste: a chi si può accorda-
  - re; condizioni richieste; altre specie di commende; come si regolano. Tom. III. p. 226. Compromesso — Sua idea; come obblighi, e con quali riserve. T. IV. p. 33.
  - Concill Particolari Lor divisione in Diocesani, e Nazionali, Provinciali, ed Episcopali; definizione di ciascono. Tom. I. p. 44.
  - Concill Topici, o s'a particolari; come possono obbligare in materia di disciplina, e di fede. Tom. I. p. 44.
  - Concill perpetui Lor natura e condizione. Tom. I. p. 38. Concill misti — Lor natura e condizioni, e come si distinguevano in Capi-
  - toli, Tom. 1. p. 38.

    Concill Generali Motivi della necessità ipotetica dei medesimi, T. I. p. 35.
  - Concill Distinti in Ecumenici , o siano universali , e particolari , o siano Topici. Tom. I. p. 35.
  - Concill Lor definizione, Istituzione, ed uso antichissimo de' medesimi nella Chiesa. Tom. I. p. 35.
  - Concilio Quali persone sieno de iure chiamate în esso. Tom. I. p. 36. Concilio — Il Concilio generale non è di assolnta necessità, ma ipotetica. Tom. I. p. 29.
- Concilio Il Concilio generale è inferiore al Pontefice. Tom. I. p. 29.

  Concilio Se i Vescovi abbiano il voto decisivo, o pure consultivo nel me-
- desimo. Tom. I. p. 36.

  Concilio Ragioni per le quali si ponderano, e non già si numerano i voti
- - Concilio Ragioni per le quali i Cardinali, gli Abbati, ed i Superiori ge-Vol.IV. 12

nerali degli Ordini Religiosi debbano intervenire con egual voto nel Concilio. Tom. I. p. 37.

Concilio - Qual voto vi abbiano i Teologi, i Canonisti, i Sacerdoti, e final-

mente anche i Diaconi. Tom. I. p. 38.

Concilio - Ragione per cui intervengono nel Concilio gl'imperatori, ed i principi, riferite da S. Leone, e finalmente anche il popolo. T. I. p. 38. Concilio - Quale sia il luogo ordinario, e decente per convocarlo. T.I. p.38.

Concilio - Modo di assegnare il posto a ciascun votante nel medesimo. Tom.

I. p. 38.

Concilio - Condizioni del voto da darsi nel medesimo per esser valido. Tom. I. p. 38.

Concilio Ecumenico - Sue condizioni necessarie; legittima convocazione; legittima celebrazione; e finalmente legittimo esito. Tom. I. p. 39.

Concilio - Che cosa importa legittima convocazione di un Concilio Ecumenico, e perchè si appartenga al solo Pontefice, ed in un sol caso a' Cardinali. Tom. I. p. 39.

Concilio - Che cosa importa convocazione immediata, o mediata apparte-

nente al Romano Pontefice. Tom. I. p. 40.

Concilio - Come debbasi intendere la convocazione de'Concili fatta dagl'imperatori, e le distinzioni della convocazione, intimazione, ed indizione de' medesimi. Tom. I. p. 40.

Concilio - Che cosa s'intende per legittima celebrazione. Tom. I. p. 41.

Concilio - È indispensabile la presenza del Romano Pontefice per se, o per i suoi legati; come questi godano dell'infallibilità, e che si verificò specialmente nel Concilio di Trento; opinione di Paolo Sarpi; confutazione di Pallavicini, Tom. I. p. 41.

Concilio -- Che cosa importa legittimo esito, e quando l'abbia. T. I. p. 41. Concilio -- Ragioni per le quali i Pastori non possono fallire radunati nel

Concilio. Tom. I. p. 42.

Concilio - In esso si definiscono il dogma, il costume, e la disciplina; ragioni per le quali è invariabile ne' primi , variabile nella seconda. Tom.

Concilio -- Fatti che formano anche oggetto di un Concilio; distinzione in fatti dogmatici, universali, e particolari; rispettive lor teorie, e differenza tra il fatto dogmatico, e la verità dogmatica. Tom. 1. p. 42. Concilio — Infallibilità del Concilio ne fatti dogmatici. Tom. 1. p. 42.

Concilio -- Ragioni per le quali si dimostra l'infallibilità anche nei fatti universali. Tom. I. p. 43.

Concilio - Ragioni per le quali può ingannarsi nei fatti particolari. Tom.

Concilio - Che cosa importa opporsi alle diverse decisioni conciliari sulle verità dogmatiche, su i fatti dogmatici, universali, e particolari. Tom. I. p. 43.

Concilio Nazionale -- Sua origine, e suo stato attuale secondo il Diritto novissimo. Tom. I. p. 44.

Concilio Provinciale — Sua origine; ragioni per le quali spesso si convocava; sue variazioni, e suo stato attuale secondo il Diritto novissimo e Municipale. Tom. I. p. 44.

Concilio Episcopale - In che consista; chi abbia il diritto di convocarlo; quali persone vi possono intervenire; quali cose vi si possono decidere; ed

in fine come debbasi tenere e promulgare. Tom. I. p. 43.

Concistoro - Origine di tal nome, sua definizione, sua distinzione in pubblico e privato; quante volte convocavasi ne'primi tempi; sue diverse maniere di convocarlo allora; modo di convocarlo al presente; come e con qual voto v'intervengono i Cardinali; cause che si trattano nel medesimo; riserve al Santo Padre fuori del Concistoro; provviste delle Chiese Patriarcali, Metropolitane e Vescovili; creazione di Cardinali; circoscrizione delle Diocesi; crezioni di nuove sedi; e finalmente tutto ciò che è di maggiore importanza sì pubblica in Concistoro. Tom. I. p. 77.

Concistoriale, cioè Congregazione Concistoriale. Suo incarico, come si discutono in essa gli affari, perchè si premette al Concistoro, e da quali

membri è composta. Tom. I. p. 77.

Conclave -- Disposizioni di due Pontefici sulla forma e metodo del medesimo. Tom. II. p. 107.

Concordati -- Origine de' medesimi in generale. Tom. I. p. 92.

Concordato tra Carlo Borbone, e Benedetto XIV diviso in nove capi, nel primo trattasi delle immunità reali con le rispettive modificazioni ed eccezioni; nel secondo dell'immunità locali; distinzione di esse; nel terzo dell'immunità personali con le distinzioni; nel quarto de'requisiti de' promovendi agli Ordini; nel quinto dell'amministrazione de'luoghi pii; nel sesto delle cause pertinenti al foro Ecclesiastico; nel settimo dell'introduzione de'libri esteri; distinzioni, e restrizioni, ed in qual parte questo articolo sia in vigore; nell'ottavo delle materie beneficiali, e come tale capitolo fu modificato dall'art. 18 del vigente Concordato; nel nono del Tribunale misto; membri che lo compongono; altri articoli secreti; lor contenuto. Tom. 1. p. 103 e seg.

Concordato del 1818 - Sua origine. Tom. 1. p. 107.

Concordato del 1818 pubblicato nel di 21 marzo del detto anno; modifica-

zioni antecedenti abolite cogli articoli 30 e 31. T. I. p. 108.

Concordato del 1818 — Sunto de' diversi oggetti del medesimo. T. I. p. 108. Concordato del 1818 — Sua idea precisata dal signor Capone. T. I. p. 109. Concordato del 1818 sostituito a tutte le leggi e Decreti concernenti la Religione. Art. 31. Tom. I. p. 123.

Concordate del 1818 sostituite alla disposizione del 1741. Art. 32. Tom. I.

p. 123.

Concordato del 1818 — Commissione per la sua esecuzione. Art. 35. Tom.

Concordato - Forma anche parte del Diritte novissimo. Tom. I. p. 76.

Confermazione -- Definizione; disferenza essenziale dal Battesimo; dimostrazione, ed in fine che sia un vero Sagramento. Tom. III. p. 12.

Confermazione — Opinioni diverse sull'istituzione di essa. Tom. III. p. 43. Confermazione — Sua materia e forma; opinioni diverse sulla prima. Tom. III. p. 43.

Confermazione -- Doppio effetto; grazia santificante, e carattere. T. III. p.14. Confermazione -- Suo Ministro ordinario ed estraordinario; definizione del

Tridentino. Tom. III. p. 13.

Confermazione -- Se i preti possono consacrarne il Crisma. Tom. III. p. 16. Confermazione -- Condizioni per riceverla validamente; riti diversi nel modo di amministrarla. Tom. III. p. 16.

Congregazioni di Cardinali -- In che consistono, sopra quali oggetti versano, quale sia la loro autorità, quando possono aver forza di legge, e come queste formano parte del Diritto. Tom. I. p. 77.

Congregazione de Cardinali -- Loro origine, incarico, e come formano parte del Diritto novissimo, Tom. I. p. 76.

Congregazioni ordinarie, ed estraordinarie; ragione di tal divisione. Tom. I. p. 77.

Congregazione Concistoriale -- Come questa partecipa delle ordinarie. Vedi Concistoro. Tom. 1. p. 78.

Congregazione della visita Apostolica; suo oggetto ed origine. T. 1. p. 78.
Congregazioni, una della Consulta, e l'altra del buon governo; loro origine, e rispettivo incarico. Tom. I. p. 78.

Congregazione della Sacra Inquisizione, ossia del Santo Ufficio; sua origine ed incarlco; suol progressi; come fu adottata, e richiesta la istituzione da molti Potentati d'Europa; come dipendevano tutti dalla prima; Paolo III la prima volta la compose di sei Cardinali; Pio IV ne aggiunse altri due, e Sisto V la ridusse come trovasi al presente, cioè con un Commissario Domenicano, assessore, e Consultori: come si riuniscono questi in ogni Lunedì nel palazzo del Santo Ufficio; oggetto delle unioni; come il Mercoledi propongono il tutto in quel luogo a' Cardinali; e finalmente come questi nel Giovedì convengono alla presenza del Papa per la decisione diffinitiva; pregio ed importanza di questa Congregazione ; cose varie che in essa si decidono. Tom, I. p. 78.

Congregazione della Sacra Inquisizione -- Opinioni contrarie alla medesima; loro origine, progressi, confutazione; ragioni di S. Agostino; insussistenza dell'opinione del Cavallari; ragioni del Conte Le-Maistre; shaglio di

Muratori, Tom. I. p. 80.

Congregazione dell' Indice - Origine della sua istituzione; progressi, incarico, e stato attnale. Tom. I. p. 82. Congregazione dell' Indice - Ragione della sua istituzione contro il Febro-

nio, e Paolo Sarpi. Tom. I. p. 82. Congregazione dell'Indice ... Uso di essa fin da'primi tempi della Chiesa.

Tom. I. p. 83.

Congregazione dell'Indice - E poca nella quale la prima volta comparve nella Chiesa l'Indice de'libri proibiti, e come Paolo IV fu il primo a darne uno copiosissimo , del quale commise la cura alla Congregazione dell'Inquisizlone. Tom. I, p. 83.

Congregazione dell'Indice - Epoca in cui s'istitul nelle forme questa Congregazione con l'incarico di attendere all'esame de'libri da darsi alle stampe. Tom. I. p. 84.

Congregazione dell' Indice - Modo col quale è organizzata; persone che la

compongono. Tom. I. p. 84. Congregazione dell' Indice - Modo come è formato l'Indice de Libri proibiti , cioè diviso in due parti ; quali libri si contengano nella prima, quali nella seconda ; come sono proibiti quelli , e come questi , e finalmente chi

incorre nelle pene annesse alla violazione. T. I. p. 84. Congregazione dell'Indice - Differenza tra la proibizione così detta donce

corrigantur, e la proibizione detta in globo. Tom. I. p. 84.

Congregazione del Concilio - Ragioni della sua istituzione, sua organizzazione, ed incumbenze. Tom. I. p. 83. Congregazione del Concilio - Appendice della Congregazione del Concilio

istituita da Benedetto XIV; sua incumbenza, Tom, I, p. 86, Congregazione de' Vescovi e Regolari - Ragione di questo nome; origine della istituzione di Sisto V; modo di giudicare; modo di prendere gl' in-

formi ; perchè chiamasi Cardinalizia , e perchè si appella occupatissima. Tom. I. p. 86.

Congregazione de' Vescovl e Regolari -- Appendice di questa Congregazione istituita da Innocenzo XII; parti che la compongono, e sno incarico. Tom. l. p. 86.

Congregazione de' Sacri Riti - Epoca della sna istituzione da Sisto V : ra-

gioni del suo nome, e sue incumbenze. Tom. I. p. 87.

Congregazione de' Sacri Riti -- Come le si appartenga l'attendere alla unità del Culto nella Chiesa, alla Beatificazione e Canonizzazione de' Santi ec. Tom. I. p. 87.

Congregazione dell' immunità Ecclesiastica - Suo incarico. Tom. 1. p. 89. Congregazione delle Indulgenze, e Reliquie - Sua istituzione da Clemente IX; suo incarico. Tom. I. p. 89.

Congregazione della fabbrica di S. Pietro -- Suo incarico. Tom. I. p. 89.

Congregazione de Propaganda Fide -- Suo incarico, ed istituzione da Gregorio XV. Tom. I. p. 89.

Congregazione di Montevergine. Tom. II. p. 218.

Congrua Parrocchiale. Vedi Parrocchia, art. 7. Tom. I. p. 117.

Congrua Parrocchiale -- Proporzionata in ragion della popolazione. Decreti Sovrani relativi alla Congrua del Parroco, del sottoparroco. T. II. p. 210. Conjuratores, compurgatores, Sacramentales; altrimenti detti tertia, quinta, septima manus; che importano, e lor significato. Tom. IV. p. 48.

Consanguinità, o sia cognazione carnale -- Come si debbono in essa consi-

derare lo stipite, la linea, e'l grado. Tom. III. p. 111.

Consanguinità -- In qual grado costituisce l'impedimento dirimente al matrimonio nello stato attuale. Tom. III. p. 115.

Consanguinità - Fino a qual grado, secondo il Concilio di Trento, è proi-

bito il matrimonio. Tom. III. p. 116.

Conservatorii - Decreto del 29 Febraro 1816. Tom. II. p. 222.

Consuctudine -- Sua definizione; specie diverse, e quale possa aver forza di legge. Tom. I. p. 47.

Consuetudine - Condizioni necessarie perchè acquisti forza di legge una con-

suctudine. Tom. I. p. 47.

Consuctudine - Quale consuctudine può acquistar forza di legge. T. I. p. 48. Consuetudine -- Ragioni per le quali si dimostra, che oltre le leggi, si debbono anche ammettere le Consuetudini. Tom. 1. p. 48.

Consuctudine - Quali leggi non possono da questa essere abrogate. T. I. p.48. Consulta di Stato pel Regno delle due Sicilie -- Vedi alla fine del tomo primo la legge emanata dal Re Ferdinando I nel 14 gennajo 1824, tuttavia in vigore.

Controvertisi - Dinotano la terza epoca del Diritto Canonico. Tom. I. p. 6. Conventi in questo Regno da aumentarsi di numero. Art. 14. T. l. p. 118.

Convenzione tra 'l Pontefice Gregorio XVI e Ferdinando II. T. I. p. 107. Convenzione -- Origine ed oggetto dell'ultima convenzione tra Gregorio XVI e Ferdinando II, conchiusa nel di 16 aprile 1834, e pubblicata nel di 6 settembre 1839. Tom. I. p. 110.

Convenzione de' 16 aprile 1834. Tom. I. p. 129.

Corevescovi -- Loro origine; questione se appartenevano all' ordine Episcopale, giurisdizione, prerogative particolari, ed in fine abolizione. Tom. II. p. 168.

Corpo del Diritto Canonico -- Sue cinque parti ; cioè Decreto , Decretali, Sesto delle Decretali, Clementine, ed Estravaganti; loro rispettiva autorità nella Chiesa, astraendo dalla collezione, lor commentarii, ed autorità dei medesimi. Tom. I. p. 74.

Cose Ecclesiastiche -- Spirituali, e temporali; oggetto delle une e delle altre. Tom. III. p. 3.

Costituzioni Pontificie -- Modo d'interpetrare le posteriori relativamente alle anteriori, ed alle consuctudini e privilegi particolari. Tom. I. p. 33.

Costituzioni de' Principi - Lor vigore in Diritto Canonico. Tom. I. p. 50. Culto ab immemorabili. Vedi Canonizzazione de' Santi. Tom. I. p. 88.

Curia Romana - Suoi Uffiziali principali, cioè Vice-Cancelliere, Prodatario, e Penitenziere maggiore. Tom. I. p. 90.

Curia del Cappellano Maggiore -- Suoi limiti. Art. 26. Tom. I. p. 122.

Curia - Diritti da esigersi in essa secondo la tassa Innocenziana, e'l Decreto dei 28 dicembre 1792. Tom. II. p. 136. Nota 6.

Curia Ecclesiastica - Modo d'istituirla. Tom. IV. p. 35.

Cursore - Sua origine, ed incarico. Tom. IV. p. 35.

Crociate - Cenno storico sulle medesime per abbattere le calunnie degl' increduli. Tom. III. p. 49.

Dateria -- Sna origine; funzioni che vi si esercitano, ed incumbenze. Tom-

Decano - Sua origine tra gli Ordini Regolari; sua idea. Tom. II. p. 223. Decime che si esigevano dai Parrochi; specie, variazioni, e stato attuale. Tom. H. p. 196.

Decisioni delle Congregazioni de' Cardinali ; come sono ricevute nel nostro Regno, Tom. I. p. 108. Decretales - Epistolae Decretales; origine e modo di riconoscerne l'auten-

ticità. Tom. I. p. 33. Decretales - Cioc lettere Pontificie; lor nome quando erano generali; defi-

pizione. Tom. I. p. 32. Decretales -- Lettere Pontificie ; particolari ; lor nome. Tom. I. p. 32. Delegato Regio detto della Real giurisdizione, Soppresso, Art. 25, T. I. p.122,

Delegazione -- In quanti modi pnò terminar la niedesima, Tom. IV. p. 32. Delitto - Sua Definizione; differenza dal peccato; divisione in delitto Ecelesiastico, civile, e misto; differenze. Tom. IV. p. 67.

Delitto -- Perchè non debbesi tollerare in qualunque ben costituita Società.

Tom. IV. p. 68. Diaconato -- Origine della sna istituzione ; incarichi secondo i diversi tempi ; gli attuali; condizione ad esser ordinato Diacono. Tom. 11. p. 212.

Dignità della Metropolitana di Napoli - Annua rendita di ciascun Canonicato; rendite delle altre dignità e Canonicati del Regno; eccezione de Canonicati di Patronato Regio Ecclesiastico, e laicale. Art. 5. T. I. p. 116. Diocesi - Sno significato primitivo; variazioni patite in seguito; nome di

chi vi presedeva, Tom. I. p. 44.

Dionisio l'Esiguo -- Perchè fu detto Esiguo. Tom. I. p. 66. Diritto Canonico - L'oggetto, il culto che forma la parte estrinseca della Religione. Tom. I. p. 45.

Diritti collegiali e majestatici -- Loro origine. Tom. I. p. 19.

Diritti della stola bianca e nera - Modo di esigerli. Tom. II. p. 203.

Diritto Canonico - Sua utilità. Tom. 1. p. 9.

Diritto pubblico de' popoli - Suo perfezionamento. Tom. 1. p. 10. Diritto Canonico - Sua definizione reale. Tom. I. p. 11.

Diritto - Detto Ecclesiastico , o Sacro. Tom. I. p. 11. Diritto Canonico - Detto Pontificio. Tom. I. p. 11.

Diritto Canonico -- Pubblico e privato, Tom. I. p. 11.

Diritto Canonico - Sua intima relazione con la Società civile di tutti i tempi e luoghi. Tom. I. p. 11.

Diritto Canonico -- Suo primo fondamento è il Diritto Divino. T. I. p. 30. Diritto Divino -- Sotto la cui generica denominazione si comprendono la legge di natura, e'l Diritto positivo; cioè la divina rivelazione, altra scritta, ed altra affidata alla Tradizione. Tom. 1. p. 30.

Diritto Canonico -- Diviso per la sua origine in divino, ed umano. T. 1. p. 32. Diritto Canonico universale, e particolare - Sua origine. Tom. I. p. 44. Diritto Canonico scritto, e non iscritto - Origine di tal distinzione. Tom. I. p. 47.

Diritto antico, nuovo, e novissimo - Quale collezione di Canoni appellasi Diritto antico, quale nuovo, e quale novissimo. Tom. I. p. 65. Diritto nuovo. Tom. I. p. 70.

Diritto Canonico novissimo -- Origine , partl , costituzioni de' Romani Pontefici , dette auche Bolle ; Regole della Cancelleria ; Decreti Conciliari ; Congregazioni de' Cardinali; Concordati con le rispettive osservazioni. Tom. I. p. 74.

Diritto novissimo -- Caneni del Concilio di Trento appartenenti al medesi-

mo; come il detto Concilio fu intimato da Paolo III e terminato sotto Pio IV, diviso in 25 Sessioni; osservazioni sulle ultime due; finalmente chi meglio ne abbia scritta la Storia. Tom. I. p. 76.

Diritto Canonico -- Sue diverse vicende, e suo stato attuale presso le diverse parti d'Europa. Tom. I. p. 92.

Diritto Canonico -- Cause generali delle sue diverse vicende in Europa; scismi, ed eresie. Tom. 1. p. 92.

Diritto Canonico — Suo stato attuale nella Danimarca, nella Norvegia, e nella Svezia. Tom. I. p. 93.

Diritto Canonico — Suo stato attuale nel Regno degli Anglo-Sassoni; suo regolamento nel principio, in prosieguo, ed in fine; leggi attuali; origine della grande Carta di Giovanni senza terra; Inghilterra appellata l'isola de'Santi; Errico VIII meritò il nome di Difensor della fede; quindi distacco del medesimo dal seno della Chiesa; riforma di esso del governo della Chiesa; Elisabetta; in fine stato attuale delle cose Ecclesiastiche in Inghilterra. Tom. I. p. 93.

Diritto Canonico -- Suo stato particolare nell'Irlanda, sempre attaccata alla Chiesa. Tom. I. p. 94.

Diritto Canonico - Modificazioni patite in Francia. Tom. I. p. 93.

Diritto Canonico -- Vedi la parola Francia. Tom. I. p. 95.

Diritto Canonico — Suo stato successivo in Francia; modificazioni ricevute dalla Prammatica sanzione di Luigi IX; 23 Decreti di Carlo VII; rivocazione della Prammatica da Sisto IV. Concordato di Leone X con Francesco I; varietà nelle opinioni Francesi opposte a quelle del Clero di Francia. Tom. I. p. 95.

Diritto Canonico - Suo stato, attuale nella Spagna, Germania, ed Italia. Tom. I. p. 99.

Diritto Canonico nella Spagna. Vedi tal parola. Tom. I. p. 99.

Diritto Canonico nella Germania. Vedi tal parola. Tom. I. p. 100.

Diritto Canonico nell' Italia. Vedi tal parola. Tom. I. p. 101.

Diritto Canonico -- Sue vicende, e suo stato attuale nel Regno di Napoli.
Tom. I. p. 102.

Diritto Canonico -- Suo stato primiero appena convertita Napoli alla fede sin a tempi di Ruggiero Normanno, Tom. I. p. 102.

Diritto Canonico -- Prima modificazione nel Regno di Napoli sotto Guglielmo I; origine del primo Concordato con la Santa Sede; materie contenute nel medesimo; loro variazione, rapporto alla Sicilia. Tom. I. p. 103.

Diritto Canonico — Seconda modificazione subita nel nostro Regno mediante il secondo Concordato eseguito da Carlo d'Angiò con la Santa Sede; indicazione delle materie ivi contenute; immunità Ecclesiastica. T.I. p.103. Diritto Canonico — Vario stato sotto gli Angioini senza alcuna cosa di note-

vole. Tom. I. p. 104.

Diritto Canonico — Origine del terzo Concordato fra Ferdinando di Aragona e la Santa Sede; variazioni precedenti, e susseguenti. Tom. I. p. 104. Diritto nuovo — Diviso nel Decreto Graziano. Decretali; Sesto, Clementine, Estravaganti; e come obbligano nel nostro Regno. Tom. I. p. 407.

Diritto novissimo — Diviso nelle Bolle Pontificie, Regole della Cancelleria, Canoni del Concilio Tridentino, Congregazione de Cardinali, e Concordati; come ciascuna di tali parti obbliga nel nostro Regno. Tom. I. p. 108.

Diritto Canonico — Origine della sua distinzione in tre parti, persone, cose e giudizii. Tom. II. p. 3.

Diritto di comandare -- Suo fondamento. Tom. IV. p. 5.

Disciplina ed osservanza de' Regolari in Sicilia — Bol. Ben. Tom. I. p. 151. Disciplina dell' Arcano — Sua idea; ragioni dell'uso fattone ne primi tempi della Chiesa. Tom. III. p. 25. Dispensa - Fondamento di essa, e casi ne quali può dispensarsi. Tom. III.

Dispensa - Il Sommo Pontefice può dispensare negl' Impedimenti di diritto Ecclesiastico; in quali casi possono dispensare i Vescovi contratto il matrimonio ; condizioni richieste perche un Vescovo possa dispensare ad un impedimento preesistente; differenza tra la Pontificia dispensa e la Vescovile. Tom. III. p. 142.

Dispensa -- Come il Santo Padre per la Dateria, e Penitenzicria accorda le dispense; differenza delle medesime, e come si accorda dall'una, e come dall'altra; formola da osservarsi nel domandare le dispense dalla Dateria , e dalla Penitenzieria. Tom. III. p. 143.

Dispensa -- In forma commissoria , ed in forma graziosa ; idea di amendue. Tom. III. p. 143.

Dispensa - Motivi principali, e secondarl per concederla; disposizioni ultime della Santa Scde in proposito, Tom. III. p. 143.

Dispensa - Come debbasene regolar la dimanda ad un impedimento dirimente discoperto dopo la relebrazione dol matrimonio, e come debba contenersi rivolgendosi alla Sacra Penitenzieria; formolario di lettere. Tom.

III. p. 145.

Dispensa - Come debbasene far l'applicazione dal Confessore negl'impedimenti occulti di matrimonio, quando sia noto ad entrambi i conjugi; e como quando ad un solo; penitenza, e che cosa debbe aggiungere nell'assoluzione ; e perchè debbe lacerarsi il Rescritto Pontificio. T. III. p. 149.

Dispense matrimoniali in terzo e quarto grado per li poveri soltanto , e delle grazie da concedersi per ispeciale facoltà in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 148.

Dispense orrettizle, e surrettizie - Loro idea; ragione della loro nullità; modo di giudicarle nulle. Tom, III, p. 144. Divisione dell'opera in quattro libri ; oggetto di ciascuno. Tom. I. p. 8.

Divisione de' diversi obbietti del Diritto Canonico secondo il Diritto Romano -- Persone , cose , e giudizii. Tom. I. p. 8. Divorzio - Cenno storico critico sugli effetti funesti dello stesso. Tom. III.

p. 156. Divorzio -- Definizione ; specie diverse ; idea di clascuna. Tom. III. p. 160. Divorzio -- Separazione di talamo e di abitazione permessa per la fornica-

zione, Tom. III. p. 161. Divorzio -- Motivi per i quali non è permesso per l'adulterio. T. III. p. 161.

Divorzio -- Permesso per l'eresia di un conjuge. Tom. III. p. 162. Divorzio -- Qual sia il terzo, quale il quarto motivo, e quando possono eseguirlo per mutuo conseuso; come possano entrare in religione; condizioni richieste, Tom. III. p. 162.

Divorzio - Permesso dalle leggi civili; con quali agginnzioni, e differenze dal Diritto Canonico. Tom. III. p. 463. Divorzio -- Effetti civili regolati dalla legge civile dietro il Divorzio; pene

alle quali soggiacciono ambi i conjugi. Tom. III. p. 166.

Doti -- A favore di chi saranno impiegate le doti delle fanciulle. Art. 14. Tom. I. p. 119.

Dottori - Aggiunti al Diritto Canonico , lor autorità. Tom. I. p. 50. Dovere di ubbidire - Suo fondamento, Tom. IV, p. 5.

Doveri de' Chierici -- Origine e fondamento, Tom. II. p. 33.

Doveri de' Chierici -- Santità , dottrina , ed altri. Tom. II. p. 33. Doveri de' Chierici - Buon esempio, ed altri. Tom. II. p. 34.

Doveri di altra specie de Chierici. Tom. II. p. 35.

Doveri de'Chierici - Studio della Scrittura e della Tradizione ne' Padri. Tom. H. p. 37.

Doveri de'Chieriei - Studio della Teologia; elogio di S. Tommaso. Tom. II. p. 38.

Doveri de' Chieriel — Studio de' Canoni della Chiesa. Tom. II. p. 39. Dubbio — Quando il dubbio sulla fede degeneri in eresia, e quando non

Dubbio -- Quando il dubbio sulla fede degeneri in eresia, e quando nei già. Tom. IV. p. 74.

### E

Eccezione → Sua definizione, divisione, e differenza. Tom. IV. p. 31. Eccezione perentoria → Suoi effetti; fin a quando può usarsi; e che cosa sia. Tom. IV. p. 36.

Eccezioni — Definizioni , divisione in dilatorie e perentorie , lor differenza, Tom. IV. p. 36. Eccezioni dilatorie -- Suoi effetti , e sua idea. Tom. IV. p. 36.

Eccezioni disatorie -- Suoi effetti , e sua idea. Tom. 17. p. 36. Elezione -- A che sia tennto l'eletto a qualche dignità. Tom. 11. p. 179.

Episcopato — Opinioni se sia ordine distinto dal Sacerdozio. T. II. p. 215. Eremiti — Origine. Tom. II. p. 217. Eresia — Sua definizione, nominale, reale, quando ella si verifica, e quan-

te condizioni si ricercano. Tom. IV. p. 73. Eresia — Materiale, e formale; interna ed esterna: questa può esser occul-

ta, o pur manifesta; differenze. Tom. 1V. p. 73. Eretici — Quali pene sono falminate agli Eretici. Tom. IV. p. 74.

Eretico — Impedimento prodotto dall'eresia; come si può contrarre con esso il matrimonio; che debbesi osservare nel contrarlo, T. III. p. 123. Esorcistato — Suo incarico. Tom. II. p. 214.

Espositori - Epoca seconda del Diritto Canonico. Tom. L. p. 6.

Estravaganti — Pubblicazione ; ragion del nome; doppia specie; l'uso ha fatto loro acquistare vigor di legge in tutta la Chiesa ; modo di citarle. Tom. I. p. 73.

Estrema unzione — Effetti; per chi sia stato istituito questo Sacramento; se possa ripetersi. Tom. III. p. 52. Estrema unzione — Definizione; dimostrato vero Sagramento; istituzione.

ministro, amministrazione lecita, modo di amministrarla; materia e for-

me. Tom. III. p. 32. Eucaristia — Nomi diversi; lor significato; definizione. T. III. p. 17. Eucaristia — Istituzione; materia; condizioni di essa per la validità, od

invaidità del Sagramento; ed in fine materia. T. 111. p. 18. Euraristia — Ministro della consecrazione, e ministro che la dispensa; il primo sempre il Sacerdote, il secondo anche il Diacono; modo di ammi-

nistrata al presente. Tom. III. p. 19. Eucaristia — Obbligo di riceverla; tempi determinati a parteciparne; condizioni e disposizioni richieste a ricercarla; età in cui si può cominciare a parteciparne; tempo e luogo in cui può adempirsi al Procetto Pasquale. Tom. III. p. 20.

Eucaristia — Comunione sub utraque specie; pratiche diverse tennte nella Chiesa; pratica attuale. Tom. III. p. 23.

Eucaristia — A chi si pnò, ed anzi si deve negare. Tom. III. p. 23. Eucaristia — Effetti. Tom. III. p. 24.

Eucaristia — Considerata come Sacrifizio; definizione di questo. T. III. p. 24, Eucaristia — Definita dal Tridentino come Sacrificio latreutico, encaristico, propiziatorio, impetratorio, e sodisfattorio; idee rispettive. Tom. III. p. 25. Fede — Differenza tra la fede sempre tenuta da Cattolici, e la credenza dei

Protestanti, Tom. I. p. 15. Fede — Buona fede — in che consiste; condizioni; differenza tra i Canonisti e Civilistl. Tom. IV. p. 54.

Piscale - Sua origine ed Incarico, Tom. IV. p. 34.

Foro Ecclesiastico - Come gli appartengono tutte le cause che riguardano il dogma, la morale, e il culto; pene alle quali van soggetti i trasgressori. Tom. IV. p. 15.

Foro Ecclesiastico - Come gli appartengono ed in qual senso tutte le cause

matrimoniali, Tom. IV. p. 15. Foro Ecclesiastico - Come gli appartengono le cause Funerarie. T. IV. p.15.

Foro Ecclesiastico — Come gli appartengono tutte le cause beneficiali, e con quali eccezioni. Tom. IV. p. 18. Foro Ecclesiastico - Quali altre cause appartengono al medesimo. Tom.

IV. p. 17.

Foro competente - Che cosa intendesi. Tom. IV. p. 31. Francia - Origine di questo nome ; come gli abitanti divennero Cattolici battezzatl da S. Remigio ; primi Vescovi ; leggi de primitivi tempi di questa Chiesa. Tom. I. p. 95.

Frati - Istituzione di essi nella Chiesa. Tom. II. p. 218.

Frati - Ordini principali ; loro Fondatori, Tom. II. p. 218. Fratl Mendicanti - Trinitarii , dl S. Maria della Mercede , de Servi , de Gerolimitani , de' Minimi , de' Fratelli della Carità , e dei Carmelitani Scal-

2l. Tom. II. p. 219. Frati - Che cosa furono nella loro istituzione. Tom. 11. p. 225.

Gallicanismo - Origine; vicende; difesa di Bossuet, opinioni di costui sul governo della Chiesa, Tom. I. p. 25.

Gallicanismo -- Origine da Gersone, seguito da Giovanni maggiore ed altri; come divenne celebre a tempi di Monsignor Bossnet; origine della libertà della Chiesa Gallicana, compresa in quattro Articoli, che forma la

così detta Dichiarazione Gallicana, Tom. I. p. 96.

Gallicanismo - Origine da Luigi XIV; i quattro Articoli; storiche osservazioni, che lo riguardano; nome nsurpato; insussistenza dei loro diritti ; rifiutato da molte Chiese ; dichiarato erroneo dalla Santa Sede ; Bolla di Pio VI; lettera de' Vescovi intervenuti nella formazione di esso, con la - quale esprimono al Romano Pontefice il di loro ravvedimento. Editto dello stesso Re col quale rivoca il Gallicanismo. Squarclo del Conte le Maistre ; elogio del Clero Gallicano ; stato attuale della sua disciplina. Tom. I. p. 96.

Gerarchia - Significato , ed uso nella Chiesa, Tom. II. p. 55.

Gerarchia - E definita come dogma di fede che nella Chiesa vi esista; membri che la compongono. Tom. II. p. 56.

Gerarchia di ordine, e di giurisdizione — Differenza; sviluppo fattone da S. Tommaso, e dal Tridentino. Tom. II, p. 56.

Gerarchia di ordine - Sua idea , ed oggetto. Tom. II. p. 57. Germania — Disciplina Ecclesiastica ne' primi tempi della Chiesa; quale quella allorche lu divisa dalla Francia; leggi di Federico II, e Carlo IV; restaurazione del secolo XV; come in seguito una parte addivenne scis-matica per l' eresia di Lutero; origine della pace religiosa di Westphalia, dalla quale derivò l'indifferentismo di Religione; e come in fine i Cauoni in parte siano in vigore in essa. Tom. I. p. 100.

Giansenismo - Origine, progresso, esposizione, confutazione. T. I. p. 12.

Giansenismo - Definito dal dotto le Maistre. Tom. I. p. 23.

Giansenismo - Idea generale, opinione dello stesso sul regio Placet. Tom.

Giubileo - Origine del nome; significato in che consiste; differenza dalla Indulgenza plenaria; ed in ogni quanto tempo si apre. Tom. III. p. 51. Giudice Ecclesiastico in Sicilia - Sue facoltà, Bol. Ben. Tom. I. p. 145.

Giudice Ecclesiastico — Dovere verso i Mandati Apostolici in Sicilia. Bol.

Ben. Tom. I. p. 154. Giudice - Che importa la nozione che debbe aver della causa; in che con-

siste la giurisdizione. Tom. IV. p. 29.

Giudice Ordinario, e delegato - Differenze generali e particolari. Tom. IV. p. 29.

Giudice Ordinario, e delegato - Se il primo possa perderla; e come il primo ed il secondo possono perdere la giurisdizione. Tom. IV. pag. 29. Giudice Delegato Apostolico - Suo privilegio. Tom. IV. p. 29.

Giudice - Qual forza abbia una sentenza del Giudice Delegato, e quale quel-

la dell' Ordinario. Tom. IV. p. 56.

Giudizio - Definizione reale e nominale; divisione in ordinario, e sommario; parti che costituiscono un giudizio completo. Tom. IV. p. 24.

Giudizio Ecclesiastico, e secolare; ove si agita il primo, e dove il secondo. Tom. IV. p. 24.

Giudizio - Civile, e Criminale; oggetto del primo, e del secondo. Tom. IV. p. 24.

Giudizio possessorio - Sua definizione. Tom. IV. p. 24.

Giudizio petitorio; differenza dal possessorio. Tom. IV. p. 24.

Giudizio sommario - In che consiste; come si esegue; differenza dall'ordinario; differenza tra il Sommario Ecclesiastico, e Civile. Tom. IV. p. 25.

Giudizio sommario — Quali cause possono trattarsi sommariamente; quando un giudizio sommario può rendersi ordinario; quali cause si trattano sommariamente da ambi i Fori, ed in fine come trattansi le cause in Santa Visita. Tom. IV. p. 26.

Giudizio sommario - Modo di procedere pel medesimo. Tom. IV. p. 27. Giudizio ordinario - Quali e quante persone si richiedono in esso. Tom. IV. p. 28.

Giudizio - Modo d'iniziare il giudizio. Tom. IV. p. 42.

Giudizio - Modo di discutersi, ed in che consiste tale discussione. Tom. IV. p. 46.

Giudizii di Dio - Che importavano, ed in che consistevano, e loro abolizione. Tom. IV. p. 47.

Giuochi - Proibizione a' Chierici, e pene. Tom. II. p. 35.

Giuramento de' Vescovi, ed Arcivescovi innanzi a S. M. Art. 29. T. I. p. 122.

Giuramento in Sicilia - Bol. Ben. Tom. I. p. 145.

Giuramento - In quali casi anticamente, ed in quali al presente si ricerca il giuramento. Tom. IV. p. 45.

Giuramento - Modo di prestarlo ne' primi tempi della Chiesa, e come poscia fu modificato. Tom. IV. p. 47.

Giuramento volontario; giudiziario, e suppletorio - Differenza, T. IV. p. 51. Giurisdizione — Uso della medesima conceduto ai Vescoyi nella Sicilia nel Concilio di Trento. Bol. Ben. Tom. I. p. 452.

Giurisdizione - Considerata nell'ordine giudiziario, e nella procedura in

generale. Tom. IV. p. 3. Giurisdizione - Sue parti integranti nell'Ecclesiastica Società. T. IV. p. 6.

Giurisdizione interna ed esterna. Tom. IV. p. 6. Giurisdizione - Errori de'Giansenisti e di altri sull'epoca dell'esercizio della medesima nella Chiesa. Tom. IV. p. 8.

Giurisdizione - Coma la Chiesa l'abbia esercitata tanto nell'interno, quanto nell' esterno Foro contro l'opinione de' Giansenisti. Tom. IV. p. 9.

Giurisdizione - Come la Chiesa dai primi tempi l'abbia esercitata in forma giudiziaria; opposizione; risposta. Tom. IV. p. 9.

Giurisdizione - Esercizio della medesima con pene spirituali, e temporali, Tom. IV. p. 11. Giurisdizione della Chiesa sulle cause civili per tre secoli; modificazione pa-

tita nel secolo XIV; e finalmente incompetenza della medesima nelle cause civili. Tom. IV. p. 14. Giurisdizione volontaria, e contenziosa - Differenza, e come l'una e l'al-

tra possano aver luogo nel Gindice ordinario, e nel Delegato, T. IV, p.29. Giurisprudenza - Esercizio di gnesta permessa a' Chierici; e come poi vien proibita. Tom. II. p. 40.

Governo - Sue principali forme in generale. Tom. I. p. 22.

Governo della Chiesa - Opinioni di Lutero e di Calvino rinnovate da Edmondo Richerio, eni seguirono Van-Espen e Febronio; confutazione di essc. Tom. I. p. 23.

Governo della Chiesa - Difficoltà ricavate dal die Ecclesiae scritto nelle Saere Pagine; risposta. Tom. I. p. 24.

Governo della Chicsa - Obhiczione tratta dall' autorità di S. Cipriano : ri-

sposta. Tom. I. p. 24. Governo della Chiesa - Opinione di Dioseoro Patriarca di Alessandria , se-

guito da tutti i Greci Scismatici; confutazione. Tom. I. p. 24. Governo della Chiesa - Opinione del Preshiterio; confutazione. T. I. p. 23. Governo della Chiesa -- Non è Aristocratico. Tom. I. p. 25.

Governo della Chiesa - Opinione de Giansenisti; perche lo vogliono Monarco-Aristocratico; ragioni colle quali la sostengono; confutazione. Tom.

I. p. 25. Governo della Chiesa - Confutazione de' sistemi de' Giansenisti , e di Bossuet. Tom. I. p. 25.

Governo della Chicsa - Opinioni del Bellarmino, di De Fulgure : ragioni perchè l' han voluto monarchico temperato dall' Aristocrazia ; confutazione. Tom. I. p. 26.

Governo della Chiesa - Opinione dell' Autore , cioè menarchico assoluto ; sue ragioni. Tom. I. p. 27. Governo della Chiesa - Opinione di S. Tommaso in sosteguo di quella del-

l' Autore. Tom. I. p. 27. Governo della Chiesa - Dimostrazione da non poter esistere nella Chiesa quei difetti che fecero abolire la fcudalità nella Monarchia Baronale.

Tom. I. p. 29.

Governo della Chiesa — Monarchico assoluto; conseguenze; errori di Sarazin e di altri Teologi e Canonisti, Tom. I. p. 29.

Grado - Sua idea; regole assegnate dai Canonisti per computar i gradi di consanguinità una per la retta, ed altre due per la linea collaterale; syiluppo della prima regola con la corrispondente figura; sviluppo delle altre due con le figure. Tom. III, p. 111.

Gradi - Modo di computarli secondo il Diritto Canonico; ragioni perchè nella linea collaterale diversitica dal diritto civile; come si debbono espri-

mere nel domandarne dispensa. Tom. III. p. 111.

Graziano — Benedettino , di Chiusi nell' Etruria , antore della celebre compilazione di Canoni. Ordine dato a tal opera, cui diede il titolo di Decretum. Tom. I. p. 70.

Immunità degli Ecclesiastici e de'toro beni; art. 16. Tom. I. p. 119.

Immunità - Origine, e vario senso; senso in Diritto Canonico; definizione , divisa in reele , personale e locale. Tom. II. p. 14.

Immunità reale - Questione sul fondamento ; opinione più probabile. Tom. II. p. 14.

Immunità reale - Suo fondamento sul Diritto Divino: differenza di una cosa di diritto Divino , e del suo fondamento nel Diritto Divino ; errore del Cavallari nel vojer desumere l'immunità reale della Chiesa dal diritto delle genti. Tom. Il. p. 16.

Immunità - Suo stato fino all'epoca di Carlo Magno, Tom. II. p. 17. ·Immunità — Carlo Magno il primo esentò i beni della Chiesa da qualunque

prestazione; eccezione fino al secolo XI; abrogazione di ogni eccezione. Tom. II. p. 18.

Immunità - Resi immuni da ogni peso i beni della Chiesa; qual cosa invece prestava il Ciero all'Imperatore sotto l'aspetto di osseguio e venerazione; tal costume sanzionato dal Concilio Lateranese III; sotto quali condizioni giusta il Fagnano; Innocenzo III nel Concilio Lateranese IV riserhò alla Santa Sede il permesso di eseguir tutto ciò; Bonifacio VIII, per-riparare al disprezzo de Canoni Lateranesi decise, che tali immunità non solo erano di diritto umano, ma pare di diritto Divino; censure per i controventori, ed assoluzione riserbata. Clemente V volle che si fossero solamente eseguiti i canoni emanati sotto Alessandro III., ed Innocenzo III. Leone X chiamò in vigore nel Lateranese V il Decreto di Bonifacio VIII. Il Tridentino approvo, e rinnovo tutte l'esposte Costituzioni. T. II. p. 18. Immunità — Suo fondamento imprescrittibile. Tom. II. p. 20.

Immunità — Casi ne' quali si può esiger tributo da' Chierlei, e con quali-condizioni; presentemente l'immunità perche si e tanto ristretta. Concordato tra Benedetto XIV e Carlo III. Tom. II. p. 20.

Immunità - Restrizione fattane nel Concordato del 1741. Tom. II. p. 21. Immunità reali - Franchigie diverse stabilite nel Concordato del 1741 pei Preti , Religiosi , e Vescovi. Tom. II. p. 22.

Immunità locali - Fondamento nella natura dell'uomo; sua idea. Tom. II. p. 23.

Immunità de' Templi - Che cosa è proibita in essi; pene per i violatori. Tom. II. p. 23.

Immunità de' Templi - Dritto dell' Asilo fin dove si estende, ed a quali persone; pene per i violatori; variazioni patite da questo diritto; leggi attualmente in vigore. Tom. 11. p. 24.

Immunità personale - Origine e fondamento. Tom. II. p. 27.

Immunità personali - Loro vicende sotto gl'Imperadori , e specialmente sotto Giustiniano. Tom. II. p. 27.

Immunità personali - Leggi di Federico II a favora, confermate da varil Concilli , e specialmente dal Tridentino; pene e scomuniche contro i violatori. Tom. II. p. 28.

Immunità personali - Vicende sotto le Dinastie del nostro Regno; lor composizione da Benedetto XIV e Carlo III. Tom. II. p. 29.

Immunità personali - Stato attuale nel Regno giusta il Concordato del 1818; cause da giudicarsi dal Foro Ecclesiastico; quali dal Foro civile, quali

dalla Santa Sede. Tom. II. p. 32. Immunità personali - In qual senso le cause correzionali sono del potere Ecclesiastico; pene e modo con che i Chierici debbono essere castigati. Tom, II. p. 32. Immunità personali - Pene per i violatori delle immunità personali. Tom.

Immunità personale - Modo di trattare le cause criminali degli Ecclesiastici giusta l'ultima convenzione di Gregorio XVI o Ferdinando II. Tom. II. p. 33.

Impedimenti - Fondamento della lor divisione in impedienti , e dirimenti ; definizione di cutrambi. Tom. III. p. 103.

Impedimenti impedienti - Quali sieno Sacratum Tempus, vetitum, sponsalia votum. Tom. 111. p. 105.

Impedimenti dirimenti - Quali sieno secondo il Trideutino. T. III. p. 103. Impediments in predients Oxer temper = Svilupp del medesimo, e come e de hi può dispensarsi. Tom. III. p. 105.

Impedimento Ecclesios estriam — Sviluppo di esso. Tom. III. p. 106.

Impedimento Sponsial — Suo sviluppo. Tom. III. p. 106.

Impedimento votum simplez — Idea dello stesso. Tom. III. p. 106.

Impedimenti impedienti - Come tutti gli altri che vi erano un tempo nella

hiesa , attualmente si tengono come antiquati; ed in fine idea dell' impedimento detto del Catechismo. Tom. III. p. 107. Impedimenti dirimenti — Riflessioni di S. Tommaso, e come assal bene gli

abbia disaminati considerandoli sotto una doppia categoria, T. III. p. 107. Impedimento 1.º Errore - I tre modi ne' quali può veriticarsi; sviluppo dei diversi casi che possono occorrere in tutte le tre indicate specie di errori. Tom. III. p. 108.

Impedimento 2.º — Condizione, sua idea. Tom. III. p. 109. Impedimento 3.º — Voto solenne; quale sia; differenza dal semplice. Tom. Impedimento 4.º - Cognazione; in che consiste: carnale, spirituale, e le-

gale; sviluppo di clascuna. Tom. III. p. 111. Impedimento 5.º delitto — Fondamento dell' impedimento cagionato dal delitto; adulterio con promessa; omicidio con machinamento e con l'animo

di contrarre il matrimonio ; e l'omicidio con l'adulterio e con l'intenzione di contrarre il matrimonio , senza però cospirazione. T. III. p. 121. Infedeltà, 6.º Impedimento dirimente - In qual senso debbe prendersi. Vicende ne' varii tempi della Chiesa; stato attuale. T. III. p. 122.

Impedimento 7.º forza - Divisa iu tre specie, cioè forza, violenza, e timore; come e quando ognuna può costituire impedimento dirimente. Tom. III. p. 123.

Impedimento 8.º ordine - Come attualmente costituisca impedimento dirimente, benche in altri tempi siasi variamente nella Chiesa considerato.; Tom. III. p. 124.

Impedimento 9.º ligame - Come costituisca impedimento dirimente. Tom. III. p. 125.

Impedimento di Poliandria e Poligamia - Lor differenza, e come attualmente costituiscono impedimento dirimente. Tom. III. p. 125. Impedimento 10. e 11. di pubblica onestà, e di affinità; fondamenti di essi,

e dichiarati dirimenti dalla Chiesa. Tom. III. p. 127. Impedimento di pubblica onestà - Sua definizione; come dà origine ad im-

pedimento dirimente ; fino a qual grado era per lo innanzi, e tino a quale lo è attualmente ; casi vari sciolli. Tom. III. p. 128. Impedimento — Quando dicesi occulto secondo la ragion Canonica ; soluzio-

ne di varii casi. Tom. III. p. 147.

Impedimento ehe precede la contrazione del matrimonio, se è confessato da ambi gli sposi; come rimangono sciolti gli sponsali; come debbe regolarsi il Giudice quando privatamente conosce esservi l'impedimento. Tom. III. p. 153.

Impedimenti per legge canonica e civile; chi può produrre l'impedimento; in qual modo, ed in quanto tempo. Tom. III. p. 155.

Impotenza - Come costituisce impedimento di legge naturale ; specie ; sviluppo di esse; soluzione di varii casi; ed in quale si permette l'esperimento triennale. Tom. III. p. 138.

Indulgenze — Definizione; ove consiste il tesoro di esse; plenarie, e parziali; sviluppo di esse. Tom. III. p. 47.

Indulgenze — Diritto di concederle appartenente alla Chiesa. T. III. p. 48. Indulgenze — Uso di concederle dai primi tempi della Chiesa; abuso di esse; rettifica di tal abuso. Tom. III. p. 48.

Indulgenze — Concessione jure ordinario, e delegato. Tom. III. p. 50.
Inibizioni da spedirsi in Sicilia. Bol. Ben. Tom. 1. p. 139.

Insegnamenti pubblici e privati saranno conformi a quanto prescrive il primo articolo. Art. 2. Tom. I. p. 115.

Instituzioni del Diritto Canonico - Prima origine. Tom. I. p. 6.

Interdetto — In che consiste; specie diverse; restrizioni, ed eccezioni; quali Sagramenti possono amministrarsi; ed in quali casi. Tom. IV. p.85. Interdetto - In quali pene incorrono i violatori; da chi può togliersi l'in-

terdetto di ciascuna specie. Tom. IV. p. 86.

Irregolarità - Definizione; sviluppo di esse; differenza dalla censura, e dalla sospensione; altra totale, altra parziale; rispettiva idea. Tom. III. p. 74.

Irregolarità ex delicto - Per quali delitti s'incorre nella irregolarità; con

quali eccezioni e restrizioni. Tom. III. p. 74.

Irregolari - Pene alle quali van soggetti, cioè quei che per la irregolarità contratta ex delicto esercitano l'ordine ricevuto. Tom. III. p. 74.

Irregolarità ex defectu - Sua idea; come abbia origine da quattro cause, e quali sieno. Tom. III. p. 77.

Irregolarità ex defectu corporis - Sua idea; di quante maniere può essere, e quali eccezioni subisce. Tom. III. p. 77.

Irregolarità ex defectu animae - Come si contragga. Tom. III. p. 78. Irregolarità ex defectu lenitatis - In che consiste. Tom. 111. p. 78.

Irregolarità ex defectu significationis, sive Sacramenti - Come si contrae per la bigamia; di quante specie sia; e come ciascuna produce la stessa irregolarità; sviluppo di ognuna. Tom. III. p. 78.

Irregolarità - Chi può dispensarvi. Tom. III. p. 79.

Istrumento - Come costituisce prova nella discussione di un giudizio, e di

quante specie sia. Tom. IV. p. 49.

Istitutisti - Autori che han livellate le di loro Canoniche istituzioni su i più sani principii; come l'Autore di questa siasi allontanato dal sistema tenuto dagli altri. Tom. I. p. 7.

Italia - Stato dell' Ecclesiastica disciplina in questa parte d' Europa sotto gl' imperatori gentili; diversità nel trasferimento della Sede dell' impero all'antica Bisanzio; come si conservò nella incursione de Barbari, come si conservò nell'altra incursione de' Longobardi, e che cosa fece dopo la sortita di costoro Carlo Magno ai Romani Pontefici. Origine del Concordato con la Baviera nel 1817, col Belgio nel 1827, e colla Svizzera nel 1828; diverse Bolle Pontificie; spedizioni di molti Vescovi. Nella Spagna, nel Regno delle due Sicilie, nello Stato Papale, e nella Sardegna la sola Religione Cristiana è la comandata. Nel Portogallo e nel Brasile la medesima; ma agli esteri si permette un culto privato. Stato della Religione nella Polonia, nell'Austria, nei 24 cantoni della Svizzera, nella Russia, nella Francia, nel Belgio, nella Svezia, nella Danimarca, nella Norvegia, e nell' Inghilterra. Tom. I. p. 101.

Ius - Parola che presenta varii significati. Tom. I. p. 10.

```
Laici - Origine del nome dal greco Laos, detti anche Idiotae; come si par-
  la di loro in Diritto Canonico. Tom. H. p. 5.
Legame - Vedi la parola Impedimento. Tom. III. p. 125.
Legati Pontificii - Origine , importanza , incarico. Tom. II. p. 106.
Legati a latere - Diritti , e poteri ; incarichi. Tom. II. p. 107.
Legati nati - Diritti e poteri, incarichi. Tom. II. p. 108
Legati missi — Ristretti loro poteri, detti Nunzii. Tom. II. p. 109.
Legati diversi spediti nel nostro Regno - Riflessioni sui tanto esagerati
  abusi de'medesimi, e specialmente contro quei che vogliono tacciar di
  usurpazione la Santa Sede. Tom. II. p. 110.
Legati pii - In qual cosa appartengono specialmente all' Ordinario del luo-
  go. Tom. IV. p. 17.
Legato nato di Sicilia - Chi sia. Tom. II. p. 111.
Legge - Come , chi , e quando obbliga. Tom. I. p. 51.
Legge di ammortizzazione - Origine; cagione della Bolla di Clemente XIII,
  e da questa Bolla derivò la Prammatica del 4 Gennajo 1768; vicende po-
  litiche e religiose nel nostro Regno. Tom. I. p. 107.
Legge Diocesana — Definizione. Tom. II. p. 148
Legge - Origine della legge di giurisdizione, e Diocesana. Tom. II. p. 147.
Leggi canoniche — Fondamento. Tom. I. p. 29.
Leggi canoniche — Primo fondamento, principio conoscitivo del Diritto Ca-
nonico. Tom. I. p. 30.
Leggi Ecclesiastiche — Lor natura e denominazioni diverse. Tom. I. p. 32.
Leggi Ecclesiastiche - Altre chiamate Costituzioni Pontificie, ed altre Ca-
  noni Conciliari; differenza, Tom. I. p. 32.
Lettere Canoniche - Dette formate, comunicatorie, dimissorie e commen-
  datizie; significato di ciascuna. Tom. I. p. 34.
Lettere monitoriali in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 148.
Lettere patenti di esenzione in Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 150.
Lettorato - Sue incumbenze. Tom. II. p. 215.
Libro isagogico, o sia preliminare che contiene il Diritto Ecclesiastico pub-
  blico e privato. Tom. I. p. 8.
Libro II. Obbietto; le persone. Tom. I. p. 8.
Libro III. Obbietto; le cose. Tom. I. p. 9.
Libro IV. Obbietto; i giudizii. Tom. I. p. 9.
Libri - Facoltà de' Vescovi sulla introduzione de'libri stranieri, e su quel-
  li che si stampano nel Regno. Art. 24. Tom. I. p. 122.
Liceat Scribere - Rivocato. Art. 23. Tom. I. p. 122.
Linea - Che cosa sia; sue specie; retta e collaterale o sia trasversale; spie-
   gazione di ciascuna; e come si debbono considerare. Tom. III. p. 111
Lite - Che cosa intendesi, ed in che consiste la contestazione della lite.
  Tom. IV. p. 45.
Litiganti poveri in Sicilia. Boll. Ben. Tom. I. p. 134.
Luoghi Sacri - Breve Cenno di essi. Tom. III. p. 173.
Luoghi Sacri - Origine degli Spedali, Diaconie, Ospizii, Eremo di Bobbio,
  di S. Vincenzo a Volturno, Monastero di Monte Casino. Tom. III. p. 174.
Luoghi pii — Diritti conceduti a'Vescovi dalle leggi Canoniche e civili ; modo
  di amministrarli. Tom. III. p. 186.
```

Matrimonio -- Nomi diversi ; significato , e definizione. Tom. III. p. 80. Matrimonio - Doppio modo di contrarlo presso i Romani; per confarreazione, o per coempsione; spiegazione di entrambi. Tom. III. p. 81.

Matrimonio - Considerato come Sacramento; divisione in legittimo; rato, e consumato ; differenza. Tom. III. p. 82.

Matrimonio considerato come dovere di natura, come contratto civile, e co-

me Sagramento. Tom. III. p. 82. Matrimonio - Falsità dell'opinione che sostiene che la Chiesa riconosca dai Principi il diritto di dettar leggi su i matrimonii. Tom. III. p. 82.

Matrimonio - Le cui cause sono di spettanza della giurisdizione Ecclesia-

stica. Tom. III. p. 84. Matrimonio - Fondamento del diritto che ha il potere civile di emanar leg-

gi sul medesimo. Tom. III. p. 84. Matrimonio - Età , e mutuo consenso de contraenti ; condizioni richieste per la sua validità. Tom. III. p. 95.

Matrimonio - Età adatta a celebrarlo secondo il diritto Romano, e'l Cano-

nico, e civile. Tom. III. p. 95.

Matrimonio - Consenso interno ed esterno; condizion necessaria per esser valido; inconvenienti che non debbono aver luogo per non essere annullate il matrimonio. Tom. III. p. 96. Matrimonio -- Consenso dato per un mandatario; condizioni necessarie per

ia validità. Tom. III. p. 97. Matrimonio - Consenso de' Genitori richiesto dalle leggi civili ; sue condizioni ; come si può supplire alla mancanza de genitori ; che ne pensano i

Canonisti. Tom. III. p. 98. Matrimonio - Dissenso de' genitori ; come può ripararsi. Tom. III. p. 99.

Matrimonio - Formalità che lo debbono precedere sotto pena di nullità per gji effetti civili. Tom, III. p. 100. Matrimonio -- Formalità dettate dalle leggi Canoniche da esegnirsi accura-

tamente dal Ministro di un tal Sagramento. Tom. III. p. 102, Matrimonio - Osservazioni sul contrahatur. Tom. III. p. 102.

Matrimonio clandestino - Dichiarato invalido dal Concilio di Trento; sua

idea. Tom. III. p. 135. Matrimonio -- Condizioni per celebrarlo validamente innanzi al proprio Par-

roco , e chi si debbe tenere per proprio Parroco. Tom. III. p. 136.
Matrimonio claudestino -- Dove obbliga il Tridentino su questo matrimonio. Tom. III. p. 138.

Matrimonio - Se sia valido contratto prima degli anni della pubertà. Tom. III. p. 140.

Matrimonio -- Altri motivi oltre i canonici riconosciuti dal Diritto civile per dichiararlo privo di effetti civili, Tom. III. p. 141. Matrimonio -- Quando veramente può dichiararsi nullo. Tom. III. p. 141.

Matrimonio - Prove da impedirne la contrazione. Tom. III, p. 151.

Matrimonio - Pruove per dichiarar nullo un matrimonio già contratto. Decreto del Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III; sviluppo del medesimo; modo di valutare ed esaminare i testimoni. Tom. Iti. p. 153.

Matrimonio indissolubile per natura; alstema delle Nazioni infedeli; degli Ebrei; e come si pessa da noi. Tom. III. p. 137.

Matrimonio rato - Suo esciplimento per la solenne professione; vicende nel tempo della occumazione pilitare Tom. III. p. 450

tempo della occupazione militare. Tom. Ill. p. 159. Matrimonio - Rapido cenno de' Conjugi. Tom. III. p. 166.

Matrimonio di coscienza - Modo di eseguirsi; differenza dagli altri matrimonii; necessità del permesso dell'Ordinario; motivi per permetterlo; Vol.IV.

condizioni di tali permessi; ed in fine non producono effetti civili; disposizioni Sovrane all'oggetto. Tom. III. p. 167.

Matrimonio in extremis - Modo di eseguirlo; modo di conseguire gli effetti

civili. Tom. III. p. 171. Matrimonii - Soluzione di diversi casi ; come debbonsi valutare le prove e controprove de testimoni, e con quali clausole ed eccezioni. T. III. p. 151.
Matrimonii delle Reali persone e de Militari. Tom. III. p. 172.

Medicina — Diversamente proibita e permessa a Chierici. Tom. II. p. 40. Mercetura proibita a Chierici. Tom. II. p. 38.

Messa - Tempo di celebrarla , tempo proibito ; quante se ne possono celebrare ; eccezioni. Tom. III. p. 27. Messa - Luogo da celebrarla; privilegio de' Vescovi; restrizione del mede-

sime. Tom. 111. p. 28. Messa - Altare con le cose necessarie ; vesti del Sacerdote. Tom. III. Messa - Detta Liturgia; origine e significato di tal vocabolo; Messa de Ca-

tecumeni , e de' Fedeli ne' primi tempi della Chiesa. Tom 111. p. 25. Messa pubblica, e privata , nautica, e secca; idea di ciascuna. T. III. p. 25. Messa - Stipendio; dubbii, e pratica da tenersi. Tom. III. p. 26.

Metropolitano -- Origine; estensione della sua giurisdizione; differenza dall' Arcivescovo. Tom. II. p. 125.

Metropolitano - Differenza tra l'Oriente e l'Occidente; Stato antico e moderno del Metropolitano Romano. Tom. II. p. 127. Metropolitani -- Variazioni nel nostro Regno; attuale giurisdizione diversa

dall'antica. Tom. II. p. 128. Metropolitano - Sue insegne comuni con quelle de' Vescovi ed Arcivescovi, in particolare Il Pallio; opinioni suilo stesso, sua origine, idea, e signi-

ficato; come e da quall persone si lavora, ove si conserva, ed in quali giorni si usa. Tom. 11. p. 130. Milizia - Proibita ai Chierici. Tom. 11. p. 36.

Miracolo di Calvino scoverto falso, Tom. I. p. 18. Missione ordinaria - In che consiste, Tom. I. p. 18. Missione estraordinaria, Tom. 1. p. 48.

Monaci - Come per la prima volta e da chi furono chiamati in città. Tom. II. p. 218. Monaci - Ordini diversi. Tom. II. p. 218.

Monaci - Epoca uella quale cominciarono a riconoscere per Ordinario il Romano Pontefice. Tom. II. p. 223.

Monaci - Modificazioni sulla loro esenzione dall'Ordinario portate dal Tridentino. Tom. II. p. 225. Monte frumentario - Soppressione, e sostituzione delle Amministrazioni

Diocesane; membri componenti; come si scelgono; persona che presie-de; chi deve disporre ed a pro di chi gl'introiti fatti dalla Diocesana; a chi sia riservata la metà di essi; terzo pensionabile abrogato. Art. 17. Tom. I. p. 119. Monte frumentario - Origine; incumbenze; soppressione, ed invece sosti-

tuita l'amministrazione Diocesana. Tam. III. p. 200.

Napeli - Vedi la parola Diritto Canonico, Tom. I. p. 102 Napoli - Prima modificazione del Diritto Canonico in questo Regno. Tom. p. 103. — Seconda modificazione, Tom. I. p. 104.
 Napoli — Stato delle cose Ecclesiastiche sotto gli Angioini, Tom. I. p. 104.

Napoli -- Origine del terzo Concordato, Tom. I. p. 101. Napoli stato e variazioni del Diritto Canonico dali'epoca di Carlo V Impe-

ratore fino a tempi di Benedetto XIV; origine del quarto Concordato con

Carlo Borbone; indicazione delle diverse materie contenute ne' nove capi. di esso. Tom. I. p. 105.

Negoziazione -- Proibita a' Chierici. Tom. II. p. 36.

Nomina -- Nelle Cattedrali, e Collegiate per le prime dignità è di diritto della Santa Sede. Tom. II. p. 178.

Nomina - Attuale regolamento del diritto de' Canonici tra la Santa Sede e'l Sovrano nel nostro Regno; idea della così detta Origine Canonica. Tom. II. p. <u>178.</u>

Novizi e novizie - Vestizione libera d'entrambi. Tom. I. p. 119.

Noviziato - Sua origine, e condizioni. Tom. II. p. 228.

Noviziato - Età in cui debbesi cominciare, luogo, tempo, eccezioni; se debba essere continuo. Tom. II. p. 229.

Noviziato - Se debba ripetersi passando da una in un'altra Religione. Tom.

Nunzi - Origine. Tom. II. p. 107.

Nunzio di Napoli - Suoi incarichi e giurisdizione attuale. Tom. II. p. 111.

Oggetti Ecclesiastici non compresi nel Concordato del 1818. Art. 34. Tom I. p. 123.

Omieidio - Quando addiviene impedimento dirimente. Tom. III. p. 121. Ordinazione -- Chi può spedire le dimissorie; con quali eccezioni; e pene contro i violatori. Tom. III. p. 57.

Ordinazione -- Modo come debbon dirigersi i Regulari nello spedire le dimis-

sorie. Tom. III. p. 58. Ordinazione -- Che cosa richiedesi per la validità; opinione comune sulle

ordinazioni Anglicane. Tom. III. p. 59.

Ordinazione -- Motivi per dichiararla nulla. Tom. III. p. 60.

Ordinazione data ai fanciulli. Tom. III. p. 62.

Ordinazione - Condizioni per la liceità; loro sviluppo. Tom. III. p. 62.

Ordinazione -- Condizioni per ciascun ordine. Tom. III. p. 63.

Ordinazione - Pene per la omissione delle condizioni richieste nel ricevere ciascun ordine. Tom. III. p. 64.

Ordinazione per saltum proibita; pene della medesima. Tom. III. p. 65. Ordinazione - Il Beneficio può servirle di titolo; idea del Beneficio; condi-

zioni per poter servire di titolo. Tom. III. p. 66.

Ordinazione - Come per titolo fu introdotto il così detto patrimonio Sacro, ed in qual epoca. Tom. III. p. 67. Ordinazione -- Pene per gli Ordinanti, e per gli Ordinati senza titolo di sa-

cro Patrimonio. Tom. III. p. 67.

Ordinazione - 1 Regolari si ordinano titulo paupertatis. Tom. III. p. 68. Ordinazioni -- Disposizioni dell'ultimo Concordato per gli ordinandi. Tom.

III. p. 68, e segg.

Ordine Domenicano -- Origine, incarico, ed oggetto. Tom. I. p. 78.

Ordine - Requisiti ai Sacri Ordini prescritti dal decreto del 1 luglio 1623 di Gregorio XV, e nell'Articolo 4. del Concordato Benedettino. Tom. 1. p. 124.

Ordine -- Definizione; materia, e forma. Tom. III. p. 56.

Ordine Sacro -- Da quale Vescovo si può ricevere; chi può dirsi proprio Vcscovo; leggi che riguardano una tal disciplina. Tom. III. p. 56. Ordine -- Origine, domicilio, e'l Beneficio sono titoli per i quali si può ri-cevere l'Ordine -- Lor idea. Tom. III. p. 56.

Ordini -- Come i Vescovi debbono promuovere i Chierici agli ordini. Art. 21. Tom. I. p. 121.

188

Ordini - Istituzione rispettiva , ed incarichi. Tom. Il. p. 57.

Ordini Sacri e maggiori. Tom. 11. p. 214.

Ordini minori, Tom. II. p. 214.

Ordini minori - Origine della istituzione; opinioni. Tom. II. p. 215 Ordini Cavallereschi; di S. Gennaro, ed al tri. Tom. II. p. 219.

Ostiariato - Suo impiego. Tom. II. p. 215.

# P

Padre della Chiesa -- Idea del Santo Padre ; caratteri di esso ; e perchè taluni han demeritato tal nome. Tom. 1. p. 49.

nn nan demeritato tai nome. 10m. 1. p. 40. Padri -- Quanti e quali siano i principali nelle due Chiese Greca e Latine. Tom. I. p. 49.

Padri - Loro autorità in Diritto Canonico, Tom. I. p. 49.

Padrini -- Origine e doveri, Tom. III. p. 11. Padronati feudali -- Disposizioni all'oggetto. Tom. III. p. 246.

Padronati e-Gius-padronato; sua origine nella Chiesa, e sua idea. Tom. III. p. 246.

Padronato — Definizione, sviluppo, nomina, presentazione, ed instituzione canonica, cui succede il possesso; differenza tra esse, e dalla collazione, ed istituzione, e tutte condizioni necessarie pel Padronato. Tom. III. p. 246.

Padronato — Reale e personale; ecclesiastico, laicale, e misto; rispettive differenze. Tom. III. p. 247.

Padronato laicale -- Ereditario, e misto; lor idea; dubbio; leggl lutorno ai

Padronati in generale, Tom. III. p. 247. Padronato Ecclesiastico — Sua differenza dal Laicale, Tom. III. p. 248.

Padronato — Modo di acquistarne il diritto. Tom. III. p. 249.
Padronato — Sua fondazione, idea di questa; come per la fondazione si
acquista il diritto del padronato; condizioni per una vera fondazione; di-

stinzioni, ed eccezioni. Tom. III. p. 249.
Padronato — Colla prescrizione; douszione; privilegio della Santa Sede; legittima traslazione si acquista il diritto del Padronato. Tom. III. p. 280.
Padronato — Modi da perderne il diritto; leggi all'oggetto. T. III. p. 230.

Padrono — Suoi diritti e doveri. Tom. III. p. 250. Papa — Sne insegne , e significato delle medesime. Tom. II. p. <u>67</u>. Papessa Giovanna — Ritlessioni critiche sulla falsità di tale storia. Tom.

HI. p. 61.

Parrochi — Doveri secondo il Concilio di Trento, di offrire il Sagrifizio dell' Altare per il popolo, di predicare, e di amministrare i Sacramenti. Tom.
II. p. 191.

Parrochi -- Altri doveri per la nostra legislazione. Tom. II. p. 192. Parrochi -- Diritti di ricever le decime, la congrua, e gli emolumenti della

Stola bianca e nera. Tom. II. p. 197. Parroco -- Chi gli comunica la giurisdizione, ed in qual modo; condizion per esser parroco. Tom. II. p. 189.

Parroco — Obbligo di residenza; pene per la mancanza. Tom. II. p. 190. Parrocchia — Origine; errore de Gianensiti; giurisdizione se de jure Divi-

no, o pure ordinario, Tom. H. p. 188. Parrocchie — Congrna proporzionata al numero delle anime. Art. 7. Tom. I

p. 447. Parrocchie — Mantenimento della Chiesa Parrocchiale e del Sotto-Parroco. Art. 7. Tom. 1. p. 447.

Parrocchie -- A chi appartiene il Diritto di conferirle, e con quale distinzione. Art. 11, Tom. I. p. 147. Patriarca - Origine; significato in diverse epoche; suo vero significato nel-

la Chiesa. Tom. II. p. 112.

Patriarchi — Diverso numero secondo la diversità delle epoche, e delle Chiese; stato attuale; quali erano i diritti e i privilegi antichi; quali gli attuali, Tom. II. p. 116. Patriarcale dignità — Opinioni del Launojo, e del Cavallari contraria a quel-

la di moltissimi Canonisti; opinione di Ludovico Dupin contraria alla pri-

ma; opinione dell' Autore. Tom. II. p. 118.

Patriarcato -- Origine di sua istituzione. Tom. II. p. 112.

Patriarcato Romano — Opinioni diverse, e sua vera estensione. Tom. II. p. 119.

Patriarcato Romano — Sua estensione per tutto l'Occidente ; ragioni in sostegno ; difficoltà sciolte. Tom. II. p. 120.

Patriarcato Romano - Opposizione tratta da Rufino. Tom. II. p. 124.

Patrimonio -- Rendita; modo di costituirlo; cautele; ed eccezioni. Art. 21.

Tom. I. p. 421.

Patrimonio Sacro — Origine dell'aumento della tassa fino a duc. 50 e non più di 80; cautele richieste per la sicurezza. Tom. III. p. 68 e segg.

Patrimonio sacro -- Circolari che lo riguardano. Tom. III. p. 69 e segg. Penitenza -- Suoi diversi nomi; istituzione; definizione, e sviluppo. Tom.

III. p. 31.

Penitenza -- Objezione de' Giansenisti; soluzione. Tom. III. p. 31.

Penitenza -- I quattro gradi di essa; epoca di tal uso; durata; ed abrogazione. Tom. III. p. 33.

Penitenza -- Requisiti per parte del ministro. Tom. III. p. 34.

Penitenza — Che cosa sia la giurisdizione secondo questo Sacramento; differenza essenziale dall' Ordine. Tom. III. p. 34.

Penitenza - Speciale dan Ordine: 10in. 111. p. 35.

Penitenza - Speciale e precisa. Sua differenza dall' ordine: altra differenza; eguaglianza de' Sacerdoti nell' ordine; disuguaglianza nella giurisdizione.

Tom. III. p. 35.

Penitenza — Giurisdizione ordinaria e delegata: a chi compete la prima; a chi ed in quanti modi alcuno vi può divenir soggetto; a chi appartiene la seconda; quali condizioni si ricercano per colui che la riceve; in quanti modi si può avero, e con quali eccezioni. Tom. III. p. 35.

Penitenza — Se nel Delegato all'assoluzione sia sufficiente il futuro consenso, ma presunto del delegante; se sia valida l'assoluzione col titolo co-

lorato, e con l'errore comune. Tom. HI. p. 37.

Penitenza — Sviluppo del Canone del Concilio Lateranese IV relativo a questo Sagramento, che comincia omnis utriusque sexus fidelis ec. Tom. III. p. 38.

Penitenza — Sviluppo del Canone Tridentino relativo a questo Sagramento che comincia, decernit Sancta Synodus. Privilegi de' Regolari; e come si debbono intendere. Tom. III. p. 39.

Penitenza -- Di qual Vescovo sia necessaria l'approvazione a poter confes-

sare. Tom. III. p. 42. Penitenza -- Caso riservato; sua idea; sviluppo di tale dottrina; condizioni

richieste perchè un caso dicasi veramente riservato. Tom. III. p. 42.

Penitenza — Diritto appartenente alla Chiesa di riservare i peccati; ragioni. Tom. III. p. 43.

Pene - Fondamento nel potere. Tom. IV. p. 66.

Pene — Quali e quante sieno quelle fulminate dalla Chiesa contro gli Eretici. Tom. IV. p. 74.

Pene -- Oggetto, differenza dalle Censure. Tom. IV. p. 81.

Penitenziere -- Uffizio, giurisdizione e requisiti. Tom. 11. p. 177.

Penitenziere maggiore - Incarico; Uffiziali subalterni; attribuzioni diver-

se su i medesimi, funzioni che si esercitano da questi insieme col Peni-

tenziere. Tom. I. p. 91.

Pensione -- Sua idea; sue condizioni; differenze; come si merita, e come si può perdere; leggi del Concordato, e leggi municipali che la riguardano. Tom. III. p. 259.

Persone -- Liberi, e servi; resi tutti eguali nella Chiesa, sebbene nei primi tempi si osservavano alcune Decretali che li riguardavano. T. II. p. 4. Persone -- Chierici e Laici ; tra i primi vengono compresi i Monaci e le Mo-

nache; tra i secondi gli Ascetici. Tom. II. p. 4. Pietro -- Come fissò la Sede Pontificia in Roma; esame cronologico. Tom. H. p. 63.

Poliandria, e Poligamia. Vedi impedimento 9. Tom. III. p. 125.

Pontefice. Suo triplice rapporto; Vescovo e Sovrano temporale di Roma. Pontefice Sommo col primato di onore e di giurisdizione su tutta la Chiesa. Tom. I. p. 78.

Pontefice Sommo -- Nomi diversi che gli appartengono ; origine del suo Primato di diritto divino. Tom. II. p. 61.

Pontefice Sommo - Nemici del suo Primato di onore e di giurisdizione. Tom.

II. p. 62.

Pontefice Sommo - Autorità della Scrittura, e Comenti di S. Agostino, e di S. Bernardo che dimostrano il suo Primato di onore, e di giurisdizione, riconosciuto dal Concilio di Calcedonia. Tom. II. p. 62.

Pontefice Sommo - Suoi diversi titoli. Tom. II. p. 66.

Pontefice Sommo -- Detto Papa, e Servo de' Servi di Dio. Tom. II. p. 66.

Pontefice -- Suo dominio temporale; Ragioni. Tom. II. p. 67.

Pontefice Sommo -- Conseguenza immediata che emana dal Primato di onore e di giurisdizione. Tom. II. p. 68. Pontesice Sommo -- Errori e maliziose distinzioni de' Giansenisti e dei Gal-

licani sul Primato Pontificio. Tom. II. p. 68.

Pontefice Sommo - Sua infallibilità di fatto dimostrata dal Conte le Maistre. Tom. II. p. 69.

Pontefice Sommo -- Sua infallibilità di diritto; sua idea; e quando può dirsi aver parlato ex Cathedra; e che importa. Tom. II. p. 70.

Pontefice Sommo -- Come debbe considerarsi quando non parla ex Cathe-

dra. Tom. 11. p. 71. Pontefice Sommo -- Cose da distinguersi quando perla ex Cathedra. T.H.p.71. Pontefice Sommo -- La Scrittura, la Tradizione, e S. Agostino in ispezialtà

dimostrano l'infallibilità di diritto. Tom. II. p. 72. Pontefice Sommo -- Infallibilità ne' dogmi e ne' costumi ; errori de' Gianse-

nisti confutati. Tom. II. p. 73.

Pontefice Sommo -- Suo diritto nel crear leggi riguardanti la Disciplina universale. Tom. II. p. 74.

Pontefice Sommo -- Conseguenze mediate che emanano dal suo Primato. Tom. II. p. 74.

Pontefice Sommo -- Diritto di conoscere lo stato delle altre Chiese : fondamento; che importa la triennale relazione ad limina Apostolorum; fondamento. Tom. II. p. 75.

Pontefice Sommo -- Diritto di conoscerlo. Stato di tutte le Chiese; emanar leggi e sanzionarle, dispensare sulle medesime, e su i Canoni Conciliari ; Difficoltà ricavata da Celestino I e sciolta. Tom. II. p. 75.

Pontefice - Diritto di ricevere gli appelli , dimostrato sotto quanti aspetti

può riceverli. Tom. II. p. 77.

Pontefice -- Diritto di richiamar a sè il giudizio delle cause senza farle prima giudicare dagli altri gradi di giurisdizione Ecclesiastica; opposizione di Pietro de Marca; altra di Quesnello; risposte. Tom. 11. p. 78.

Pontefice - Se possa dispensare ai voti solenni; opinione. Tom. II. p. 242. Pontefice - Diritto di chiamare a se le cause maggiori; decidere gli appelli; pratica attuale. Tom. Il. p. 83.

Pontefice - Risposta contro quei che sostengono la Pontificia usurpazione.

Tom. II. p. 84.

Pontefice Sommo -- Diritti sopra i Vescovi; 1. creazione e traslocazione di essi; 2. diritto delle riserve; 3. diritto di deporli, e di restituirli alle Sedi rispettive : 4. diritto di convocarli in Concilio. Tom. II. p. 85.

Pontefice - Diritto di congiungere, dividere, ed erigere nuove Sedi Vesco-

vili. Tom. If. p. 88.

Pontefice - Diritto d'istituire, confermare, e sopprimere gli Ordini Regolari. Tom. II. p. 89.

Pontefice - Diritto di chiamar a se la canonizzazione de' Santi. T. II. p. 89. Pontesice — Diritto d'impartire le indulgenze plenarie, e di usare de Pontissicali in tutto l'Orbe cattolico. Tom. II. p. 89.

Pontefice - Superiorità al Concilio - Questione, opinioni, risposte. Tom.

II. p. 90.

Pontefice - Non si può dal Papa al Concilio, ma da questo si può appella-

re al Papa. Tom. II. p. 91.

Pontefice - Opposizione contro la di lui superiorità sul Concilio, tratta dai due Concili di Costanza, e Basilea con le rispettive risposte. T. II. p. 92.
Pontefice — Altra opposizione dal perchè i Pontefici emanarono leggi Saero
approbante Concilio; risposta. Tom. II. p. 96.

Pontefice eretico - Se abbia la superiorità sul Concilio ; risposta. T. II. p. 98.

Pontefice -- Primate di tutte le provincie suburbicane. Tom. II. p. 123. Pontefici Sommi -- Come siano i veri successori di Pietro nel Primato di onore e di giurisdizione; Teologi Francesi; definizione del Concilio di Firenze, riconosciuta dal Tridentino, confermano tal verità. Tom. II. p. 65

Pontificia elezione - Cenno storico sulla medesima; Apocrisario; Esarca; lor significato; vicende patite fino a tempi di Costantino e Carlo Magno.

Tom. II. p. 103.

Pontificia elezione - Vedi Conclave. Tom. II. p. 105.

Possesso -- Sua idea, e come influisca alla prescrizione. Tom. IV. p. 53.
Potere -- Suoi doveri. Tom. IV. p. 5.

Potere - Unità di esso sempre serbata e Venerata dai Cattolici. T. I. p. 15. Pubblica onestà — Vedi impedimento 10. Tom. III. p. 127.
Pubblica onestà — Se dura l'impedimento ancorchè sciolti gli sponsali; so-

luzione del dubbio. T. III. p. 128.

Pubblicazione della legge quando ed in quai casi sia necessoria. T. I. p. 52.

Purgazione canonica, e volgare; differenza. Tom. IV. p. 47.

Prelati inferiori -- Origine; quali diconsi veramente tali, quante specie; giurisdizione rispettiva, e riserve. Tom. II. p. 158. Prelati inferiori - Diritto di visitar le Chiese loro soggette; loro privilegi

all' uopo conceduti. Tom. II. p. 159.

Prelati inferiori -- Potestà di ordine; estensione. Tom. II. p. 161.

Prelati nullius - Notizie storiche nel nostro Regno. T. II. p. 162.

Prescrizione -- Sua origine; idea; in quante cose non si ammette; quante condizioni si ricercano per verificarsi. Tom. IV. p. 52.

Prescrizione - Modo di computarla in ordine al possesso de' Benefict. Tom. IV. p. 55.

Presunzione -- Sua idea ; quando si ricorre alla medesima ; e di quante specie sia. Tom. IV. p. 50.

Primate -- Origine, ed istituzione. Tom. II. p. 83.

Primate, o sia Esarca -- Suo vero significato. Tom. II. p. 125.

Primati diversi -- Qual sia stato il vero Primate nel nostro Regno; Stato attuale. Tom.II. p. 127.

Primicerio -- Origine del nome; incarico. Tom. II. p. 176.

Prioresse - Giurisdizione, ed elezione. Tom. II. p. 227.

Privilegio del Canone si quis ..... Clericum aut Monacum - Quali persone s' intendono sotto l'uno e l'altro nome, e con quale distinzione. Tom. II. p. 10.

Privilegio del Canone si quis .... violentas manus - Idea di questa terza condizione, ed eccezione. Tom. II. p. 11.

Privilegio del Canone si quis ..... suadente Diabolo -- Idea di quest'ultima condizione, e distinzioni. Tom. II. p. 11. Privilegi del Canone, e del Foro. Tom. II. p. 9.

Privilegio del Canone; fondamento sul diritto divino; confermato da Innocenzo II nel Lateranese II. Canone si quis etc.; scomunica emanata nel detto Canone; persone soggette alla medesima; come s'incorre anche col semplice concorso morale; e con quali eccezioni. Tom. II. p. 9.

Pro Datario - Origine ed incarico. Tom. I. p. 90.

Procedura giudiziaria - Sua origine; sua idea. Tom. IV. p. 18.

Procedura giudiziaria -- Incremento, e sorgente della medesima. Tom. IV. p. 19.

Procedura giudiziaria - Quella della quale si servivano i Romani nei primi tempi. Tom. IV. p. 20.

Procedura giudiziaria -- Quale fu nel nostro Regno nelle quattro provincie formanti parte dell'Impero Romano. Tom. IV. p. 21.

Procedura giudiziaria -- Origine del suo ordinamento dai Romani Pontefici; fondamento nei Canoni della Chiesa. Tom. IV. p. 21.

Procedura giudiziaria -- Principio, incremento, e perfezionamento nel no-stro Regno; stato attuale. Tom. IV. p. 22.

Procedura giudiziaria — Metodo pratico di essa. Tom. IV. p. 22. Processo — Definizione. Tom. IV. p. 19.

Procuratore - Definizione, altro giudiziale, ed altro estragiudiziale, generale, e speciale; differenze; diritti e facoltà rispettive. Tom. IV. p. 37.

Procuratore -- Quali persone possono e quali non possono far da Procuratori. Tom. IV. p. 38.

Professione - Quando si può emettere. Tom. II. p. 228.

Professione religiosa -- Quali effetti derivano dalla medesima quando è fatta secondo i Sacri Canoni. Tom. II. p. 239.

Professione religiosa -- Cause annullanti; formola del Concilio di Trento per dichiararsi nulla la professione religiosa. Tom. II. p. 241.

Professione - Modo di domandare la nullità della stessa, condizioni diverse. Tom. II. p. 241.

Professione - Libertà della medesima; pene per quei che la forzano. Tom. II. p. 242.

Proibizione di libri -- Vedi Congregazione dell'Indice. T. I. p. 82.

Promessa d'ambi i poteri nell'osservanza del Concordato. Art. 33. Tom. I. р. 123.

Promulgazione della legge - Definizione; necessaria per obbligare, ma non per formarne l'essenza. Tom. I. p. 51.

Promulgazione - Differenza dalla Divulgazione. Tom. I. p. 51.

Promulgazione - Necessità per la promulgazione della legge. Tom. I. p. 81. Promulgazione - Se una Bolla Pontificia pubblicata soltanto in Roma, ob-

bliga in tutte le altre parti del Mondo. Tom. 1. p. 52. Promulgazione -- Può il Romano Pontefice emanare una legge, dichiarando insieme di volerla eseguita per tutto l'Orbe Cattolico, promulgandola solo in Roma. Tom. I. p. 52.

Promulgazione -- Tempo richiesto per le diverse leggi perchè si dicano sufficientemente pubblicate. Tom. 1. p. 53. Proprietà delle Chiese — Invlolabilità. Art. 27. T. I. p. 422.

Protestanti - Ragioni per le quali sono fra loro divisi in diverse sette. Tom,

I. p. 16. Protestantismo; caratteri particolari; principii fondamentali; confutazione. Tom. I. p. 17.

Protestantismo - Considerato nella sua più ampia idea. Tom. L. p. 53. Prova scritta . e non scritta -- Differenza. T. IV. p. 49.

Quadro delle materie contenute nella seconda parte del primo tomo , p. 58.

Ratifica del Concordato del 1818, Art. 34. Tom. I. p. 123. Ratto — Leggi del Tridentino contro il rapitore; pene l'ulminate dal mede-simo; condizioni del vero ratto; conseguenze dello stesso. T. III. p. 134. Reclamo — Sua idea , e quando ha luogo. Tom. IV. p. 58

Reggente della Cancelleria - Suo incarico. Tom. I. p. 90 Regio exequatur - Cenno storico sopra alcun fatto relativo al Regio exequatur; spirito con che alcun autore ne ha scritto; origine . ed estensio-

ne, Tom. I. p. 53.

Regio placet — Vedi Giansenismo. Tom. I. p. 53.

Regio exequatur - Idea del Parlamento di Parigi sul Regio exequatur. Tom. I. p. 54.

Regio exequatur - Idea del Canonista Van-Espen; sno carattere precisato dal Cardinale de Bissy presso Zallinger. Tom. I. p. 54. Regio placet. Regio assenso, Regio exequatur - D'onde ne desumono

l'origine i Giansenisti ; confutazione. Tom. I. p. 85. Regio exequatur - Vera origine a' templ di Urbano VI. Tom. I. p. 55 Regio exequatur — Opposizioni de' Giansenisti ; risposte. Tom. I. p. 56. Regio assenso - SI estende solo alle bolle disciplinari, Tom. I. p. 57

Regio exequatur - Vera origine da pontificie concessioni. Tom. 1. p. 87. Regio exequatur - Circolari, leggi, e Decreti che imponevano di domandare al governo il liceat scribere, aboliti dal Concordato del 1818. Tom. L. p. 57.
Regole della Romana Cancelleria — Come furono ricevute nel Regno di Na-

poli; variazioni patite; ultime modificazioni in virtù del Concordato in ordine alla provvista de' Beneficii. Tom. I. p. 108. Regolare secolarizzato - Se, essendo Vescovo, possa far testamento. Tom.

II. p. 221. Regolari - Definizione generica, e specie diverse. Tom. II. p. 246.

Regolari - Origine; divisione; specie. Tom. II. p. 217.

Regolarl - Modificazioni patite dai diversi Ordini Regolarl nel nostro Regno dopo la soppressione; stato attuale; disposizioni del governo. Tom. II. p. 220.

Regolari - Rapporti co' Vescovi. Tom. II. p. 225.

Regolari - Lor soggezione ai rispettivi Generali giusta la Prammatica del 8 gingno 1786; modifica secondo l'altimo Concordato nella nota (a). Ton. II. p. 226.

Regolari - Essenza dello stato Religioso consistente ne' tre voti, Tom. II. p. 231.

Vol. IV.

Religione - Parti essenziali , Dogma , Morale , e Culto. Tom. I. p. 5. Religione - Epoca in cui dallo stato domestico passo al pubblico. Tom. I. p. 11.

Religione Cattolica - Sola ed unica nel Regno delle due Sicilie. Art. 1. T. I. p. 115.

Religiosi Mendicanti, e Possidenti - Da chi dipenderanno. Art. 14. Tom. I. p. 119. Religiosi degli Ordini regolari possidenti, e riammessi, muniti dell'indul-

to di secolarizzazione; pensione loro accordata per mancanza di patrimonio; pensione degli ordini non riammessi. Art. 14. Tom. I. p. 119. Rendita della Mensa Vescovile non meno di annui ducati 3000. Art. 4. Tom.

I. p. 116. Rendite - Uso delle rendite delle Chiese da riunirsi. Art. 6. T. I. p. 117.

Reo - Definizione , ragioni , eccezioni. Tom. IV. p. 36. Reo - Come può servirsi delle eccezioni e prescrizioni per abbattere le pro-

ve dell'attore. Tom. IV. p. 51. Rescritti - Regole al numero di 9 per la retta interpetrazione. T. I. p. 34. Rescritto - Definizione; differenza dal rescritto detto di motu proprio. Re-

scritto di grazia, e di giustizia. Tom. I. p. 33. Rescritto - Antichità dell' uso de Rescritti nella Chiesa; doppio modo di

spedirli, in forma dignum, ed in forma gratiosa. Tom. 1. p. 33.

Rescritto — Idea del Rescritto spedito con la clausola sublato appellationis rimedio. Tom. I. p. 34.

Rescritto orrettizio, e surrettizio - Lor idea. Tom. I. p. 34.º Rescritto Pontificio - Modo di domandarlo per ottenere un beneficio. Tom.

Rescritto - Validità de' medesimi quando partono dalla Penitenzieria su-

gl'impedimenti occulti de' matrimonii. Tom. III. p. 146. Riforma — Come non poteasi eseguire dai Protestanti anche nella supposi-zione che la Chiesa si fosse corrotta nel Capo, e ne suoi membri princi-

cipall. Tom. I. p. 16.

cipall. Tom. 1. p. 16.
Risera delie pensoni nelle provviste de' Vescovati e beneficii di nomina
Regia a chi rimarrà prima delle provviste, e dopo la morte di quei, in
persona de' quali fu fatta la provvista. Art. 17. Tom. I. p. 149.
Riserva di annui ducati 12000 sopra alcuni Vescovadi, ed Abbadio in perpetuum, fatta alla Santa Sede, a favore di chi dovrà disporne. Art. 18.

Tom. I. p. 149.

Riserva — Vedi la parola Penitenza. Tom. III. p. 42.

Riserva — Chi può, e per quali motivi può riservare. Tom. III. p. 43. Riserva — Quali peccati riservati al Papa in Bulla Coenae; pena al mede-simi annessa; modo di assolverli; eccezioni. Tom. III. p. 44.

Riserva — Casl a nobis, e nobis, riservati ai Vescovi. Tom. III. p. 45. Riserva — Casl riservabili dai Superiori regolari, giusta il Decreto di Cle-

mente VIII. Tom. III. p. 48. Riserva - Jure praeventionis. Tom. III. p. 241.

Riserva - Jure concursus, T. III. p. 241.

Riserva — Jure reservationis. Tom. III. p. 242. Riserva — Jure affectionis. Tom. III. p. 242.

Riserva - Jure devolutionis. Quali riserve sieno state abolite, e quali sieno in vigore, Tom. III. p. 242. Riserve - Quali si dicono contenersi nel Corpo del Diritto, e quali fuori;

differenze ed eccezioni; disposizioni del Concordato. Tom. III. p. 242. Rousseau -- Paragone tra Cristo e Socrate; idea della Morale Cristiana. T. Lp. 17.

Sacerdote -- Origine di questo nome; significato; giurisdizione ordinaria e delegata; modo di esercitarla; condizioni per esser Sacerdote. Tom. II. p. 212.

Sacrilegio -- Definizione; divisione personale, locale, e reale; quando si avverano; ed a quali pene van soggetti i Sacrileghi. Tom. IV. p. 80.

Sagramenti - Numero Settenario, diversamente tenuto dai Protestanti. Tom. I. p. 16.

Sagramenti - Differenza tra quei dell' antica, e quei della novella alleanza.

Tom. III. p. 5.

Sagramenti - Numero settenario definito dal Concilio di Trento; ragioni di congruenza date da S. Tommaso. T. III. p. 4.

Sagramenti — Come conferiscono diversamente da quei dell' antica alleanza la grazia; definizione della Chiesa. Tom. III. p. 3. Sagramenti — Quale sia l'effetto proprio di tutti, e quale proprio di soli tre

Sagramenti. Tom. III. p. 5.

Sagramento - Suo vario significato, definizione. Tom. III. p. 4.

Sagramento - Definizione della Chiesa che debba costare di materia, e for-

ma. Tom. III. p. 5.

Sagramento - Chi possa esser ministro ne' diversi Sagramenti, condizioni pel ministro, e per quello che il riceve, da che dipende la validità di esso. Tom. III. p. 6.

Santità della Chiesa - Sua idea, e suoi principali caratteri. Tom. I. p. 17. Seminarii - Modo di governarli ed amministrarli giusta il Concilio di Tren-

to. Art. 5. Tom. I. p. 116. Seminarii — Origine del vocabolo, della istituzione; come si suppliva prima del Tridentino; Canoni dello stesso Concilio; modo di organizzarli, amministrarli, e governarli. Tom. III. p. 182.

Seminarii - Case pubbliche di educazione ; leggi civili , che riguardano entrambi. Tom. III. p. 184.

Sentenza Contumaciale - Suoi effetti. T. IV. p. 45.

Sentenza - Definizione, divisione in definitiva, interlocutoria, ed interlo-

cutoria mista; differenze. Tom. IV. p. 56.

Sentenza - Come per aver forza di cosa giudicata diverse cose essenzialmente si ricercano, ed altre per necessità di formolario; quali erano le antiche, e quali le moderne formole. Tom. IV. p. 58.

Sentenza definitiva - Come debbe abbracciare l'oggetto primario, le spe-

se, ed i frutti percepiti. Tom. IV. p. 57.

Sentenza intimata - Come possa avere il vigore del giudicato ; come si può interporre l'appello contro la medesima; come si debbe regolare nel primo, e nel secondo caso; come e in quante maniere può aver luogo il reclamo; e come e in quante l'appello. Tom. IV. p. 58.

Sepoltura - Cenno Storico critico sulla sua origine; sua idea; differenza dal Cimitero; vario uso di essa ad arbitrio de' particolari; origine della

quarta funeraria. Tom. III. p. 179. Sepoltura — Chi si esclude dall' Ecclesiastica Sepoltura. Modificazione della legge civile. Tom. III. p. 181.

Settimo delle Decretali di Clemente VIII; suo esito sfavorevole T.I. p. 75. Settimo delle Decretali di Pietro Mattei - Suoi difetti. Tom. 1. p. 75.

Sicilia - Sue cinque epoche per le cose Ecclesiastiche. Tom. I. p. 110. Sicilia -- Prima epoca del Cristianesimo che continuo fino a' tempi di Leone Isaurico, con le vicende e variazioni. Tom. I. p. 110.

Sicilia -- Epoca seconda che cominciò da Leone Isaurico Imperatore dell'Oriente; danni prodotti da questo alla Chiesa. Tom. I. p. 110.

Sicilia -- Terza epoca, la più ferale per essersi quasi estinta la fede a ca-

gione del nemico ferro de' barbari Saraceni. Tom. I. p. 111.

Sicilia - Quarta epoca la cui gloria, e splendore pel Cristianesimo è tutto dovuto al gran Conte Ruggiero, il quale, dietro la sconfitta de' Saraceni, restituì la fede all'antico splendore, e diede luogo ai privilegi, che godono i nostri Sovrani come Legati nati di Sicilia. T. I. p. 111.

Sicilia - Urbano II perchè abolì la sua legazione in persona del Vescovo di Traina; sostituita in persona de' nostri Sovrani e loro Successori nel 1098; opinione per la quale su detta Monarchia; Bolla di concessione impugnata come apogrifa dal Cardinal Baronio, e difesa da Dupin; tenore della detta Bolla. Tom. I. p. 111.

Simonia - Definizione; origine del nome; syiluppo della definizione. To m.

Simonia di dritto divino, naturale, ecclesiastico; differenza. Tom. IV. p. 76. Simonia mentale, convenzionale, reale, e confidenziale; differenze, e spe-

cie rispettive. Tom. IV. p. 77.

Simonia - Può aver luogo nell'amministrazione de Sagramenti, nella Collazione de' Beneficii, nella collazione degli ordini, e nell'ingresso alla Religione : dilucidazioni. Tom. IV. p. 77.

Simonia — La mentale, e la convenzionale non vanno soggette a pene. Tom.

IV. p. 79.

Simonia convenzionale - Quali ed a quante pene soggiace. Tom. IV. p. 79. Simonia reale - Quante pene patisce nella collazione de' Beneficii Ecclesiastici. Tom. IV. p. 79.

Simonia reale - A quali e quante pene soggiace nella collazione degli Or-

dini. Tom. IV. p. 79. Simonia reale - Nell'ingresso alla Religione; a quali e quante pene soggia-

ce. Tom. IV. p. 80. Sindaco - Che cosa intendesi sotto tal nome. Tom. IV. p. 37.

Sinodatico - Vedi Cattedratico. Tom. II. p. 138 nella nota (b).

Sistema Collegiale - Origine delle Chiese Nazionali. Tom. I. p. 19.

Società Cristiana - Origine. T. I. p. 8.

Società - Idea della Società Ecclesiastica secondo i Novaziani, Albigesi, Valdesi, e di Lutero. Tom. I. p. 19.

Società - Idea della Società Ecclesiastica secondo Samuele Puffendorfio. Tom. I. p. 19.

Società - Sua definizione. Tom. I. p. 19

Società - Suoi caratteri essenziali, potere, ministero, e sudditanza. T.I. p.19. Società - Sua idea generale applicata alla Chiesa. Tom. II. p. 58.

Sospensione — Definizione, specie, differenza dalla scomunica; in quali altre pene incorre colui, che la viola; e come si toglie. Tom. IV. p. 84. Suddelegati da deputarsi dal Giudice Ecclesiastico in Sicilia. Boll. Ben. Tom.

I. p. 150. Suddiaconato - Origine della istituzione; incarico; condizioni per esser

Suddiacono. T. II. p. 214.

Sudditanza — Suoi doveri. Tom. IV. p. 4. Superiori de' Capitoli e de' Monasteri. Boll. Ben. Tom. I. p. 151.

Scisma — Significato del vocabolo; definizione, in che consista, differenza dall'eresia; e quando lo scismatico degenera in eretico. Tom. IV. p. 72.

Scisma d'Occidente - Preparati nei Concilii di Costanza, e di Basilea, consumato da Lutero; principii di costui; modo di applicarli; progresso; origine del ripudio del Corpo del Diritto; origine dei Conventicoli, o siano Confessioni; origine del Catechismo di Lutero; Confessione Augustana, detta Smalcaldica, e della formola della Concordia. Tom. I. p. 92. Scisma d'Occidente - Differenza tra il sistema di Lutero e quello di Calvi-

no; origine delle diverse Confessioni Calvinistiche. Tom. I. p. 93.

Scolastico - Suo incarico antico. Tom. II. p. 176.

Scomunica - Qual Eretico è veramente scomunicato; e da chi può essere assoluto, Tem. IV. p. 74.

Scomunica - Definizione divisa in maggiore, e minore; ferendae sententiae et latae sententiae; quando s'incorre in ciascuna di esse. T. IV. p. 81. Scomunica - Suoi effetti diretti ed indiretti; quali sieno i primi, e quali i

secondi. Tom. IV. p. 82.

Scomunica minore - In che consiste; quali gli effetti; chi può assolverla

così nell' interno, come nell'esterno Foro. Tom. IV. p. 84.

Scomunica - Da chi può essere assoluto il percussore del Chierico secondo la triplice specie di percussione, leggiera, mediocre, ed enorme; differenze; soluzione de'casi diversi. Tom. II. p. 12.

Scomuniche - Assoluzione delle medesime in Sicilia. Boll. Ben. Tom. I.

Scomunicato — Quando dicesi vitando, e quando tollerato. Tom. IV. p. 82. Scomunicato - Da quali suffragi vien escluso il vitando, e da quali il tollerato; si possano applicare per l'uno e per l'altro; quando si pecca; pene alle quali van soggetti i vitandi, ed i tollerati. Tom. IV. p. 83.

Scomunicato vitando - In quali cose è proibito al fedele di comunicare col

medesimo. Tom. IV. p. 83.

Scomunicato vitando - Quando debbe stimarsi tale il grave percussore del

Chierico; esame del Decreto di Martino V. Tom. II. p. 13.

Scomunicati vitandi e tollerati - Come ricevono i Sacramenti, e con quali eccezioni; come gli amministrano gli uni, e come gli altri; e quando pec-

cano coloro, che li ricevono. Tom. IV. p. 82.

Spagna - Sempre esatta osservatrice delle Collezioni de' Canoni di Martino Bracarese, e di Santo Isidoro Ispalese; modificazioni diverse in seguito patite pei varii Concordati con la Santa Sede; e come in fine le Collezioni, i Concordati, e le leggi di Carlo III sulla promulgazione delle Bolle Pontificie, e le altre sulla Nunziatura formano l'attual Polizia Ecclesiastica della Spagna. Tom. I. p. 99. Spettacoli proibiti a' Chierici. Tom. II. p. 35.

Sponsali - Lor fondamento; origine del vocabolo; vario senso; definizione

e sviluppo. Tom. III. p. 83.

Sponsali - Modo di contrarli, ed invalidarli secondo il diritto Romano, le cui cause spettano alle Curie Ecclesiastiche; effetti secondo le leggi Civili, e Canoniche. Tom. III. p. 85. Sponsali - Perchè il Diritto Canonico li fa precedere al matrimonio; modi

diversi da potersi eseguire. Tom. III. p. 86.

Sponsali — Condizione prima; consenso scambievole; quando dicesi assoluto, e quando condizionato; idea d'entrambi. Tom. III. p. 86.

Sponsali - Per la validità il consenso debbe esser provato innanzi al Giu-

dice Ecclesiastico. Tom. III. p. 88.

Sponsali - Regole per la loro validità relative alle persone. Tom. III. p. 88. Sponsali rati - Effetti che producono tra gl'impuberi; questioni su i medesimi. Tom. III. p. 89.

Sponsali - Discussione sulla validità con una donna dellorata con la pro-

messa di matrimonio; risposte analoghe. Tom. III. p. 89. Sponsali - Se tali debbono considerarsi quelli contratti innanzi allo Stato

Civile. Tom. III. p. 90. Sponsali - Dissenso scambievole; primo modo di scioglierli. T. III. p. 90.

Sponsali - Profession religiosa; secondo modo di scioglierli. T. III. p. 91.

Sponsali — Ordine Sacro; terzo modo di scioglierli. Tom. III. p. 91. Sponsali — subsequens matrimonium; quarto modo di scioglierli. Tom. III. p. 91.

Sponsali - Impedimento dirimente sovravventto; quinto modo di sciòglierli. Tom. III. p. 91.

Sponsali - Intrinseca ed estrinseca mutazione; sviluppo di essa; sesto mo-

do di scioglierli. Tom. III. p. 91. Sponsali — Condizioni precedenti alla contrazione; settimo modo di scio-

Spousali - Si debbono o no manifestare i difetti occulti prima di contrarli; risposta. Tom. III. p. 92.

Sponsali - Ultimo modo di scioglierli , ed altri. Tom. 111. p. 93.

Sponsali contratti - Se dopo se ne contraggono altri con altra donna col dippiù del giuramento, o della copula; quali saranno validi. T. III. p. 93. Sponsali - Giusti motivi pe' quali il Giudice Ecclesiastico può annullare gli sponsali; effetti dello scioglimento che debbesi eseguire con sentenza, e

non con Decreto; in giudizio ordinario, e non sommario. Tom. III. p. 94. Sponsali - dimostrati validi se può il giudice obbligare gli sposi all'adempimento, Tom. III. p. 94. Sponsali condizionati - Quando sono impedimento, Tom. III. p. 87.

Stipite - Che cosa , e chi sia. Tom. III. p. 111.

Studii - Maestri , Rettori , e Lettori iu Sicilia. Bol. Ben. Tom. I. p. 152.

Teatrl - Proibitl ai Chierlel. Tom. II. p. 35 Teologo - Suo uffizio; modo di conferirsi. Tom. II. p. 177:

Tesoriere - Suo incarico. Tom. II. p. 176.

Testamento antico — Quali e quante specie di Precetti comprendeva; nome del governo degli Ebrei. Tom. I. p. 30. Testamento nuovo - Modificazioni patite dall'antico dopo lo stabilimento

del nuovo. Testamento, e qual vigore abbiano le leggi di quello. Tom. L p. 31.

Testamento antico e nuovo - Formano il fondamento del Diritto Canonico, Tom. 1. p. 31. Testimone - Definizione; quali persone possono far da testimoni; condi-

zioui richieste; quando tutte concorrono; come si debbe prestar fede a'suoi detti; quanti se ne cercano nelle diverse cause; quando si dicono concordi, e discordi ; come si debbe regolare il Giudice in ambi i casi. T. IV, p. 39. Testimoni — Qualità de' medesimi ; natura della loro presenza , nella celebrazione del matrimonio. Tom. III. p. 138.

Titolo — Specie diverse; come possa prescrivere; condizioni che debbono accompagnario. T. IV. p. 54.

Tolleranza religiosa - Origine e fondamento, T. IV. p. 69, Tolleranza politica, o civile - Suoi principii, e sue contradizioni. T. 1V.

p. 70.
Tolleranza del non far peggio — Suo fondamento, e sua contradizione. T. IV. p. 70.

Tolleranza - Ninna avvene nel nostro Regno. T. IV. p. 71. Tonsura - Origine, variazioni, e disposizioni ultime del Tridentino, e del

Concordato del 1741. T. II. p. 41. Tonsura - Sua idea; se sia Ordine. T. H. p. 57.

Tonsura - Non è ordine; requisiti per riceverla; privilegt del Tonsurato. T. II. p. 215.

Tortura - Sua origine e disuso, T. IV. p. 48.

Tradizione — Altro fondamento del Diritto Canonico, T. 1. p. 31. Tradizione — Divina, Apostolica, ed Ecclesiastica. T. 1. p. 31.

Tradizione - Differenza tra le tre specie. T. I. p. 31.

Tradizione - Regola di S. Agostino per distinguere la vera dalla falsa Tradizione. T. I. p. 31.

Transustanziazione - Significato, ed introduzione di questo vocabolo nella

Chiesa. T. III. p. 17.

Tribunale della Monarchia Sicula — Sua origine; attribuzioni; regolamenti divisi in 19 articoli s'abolizione di esso da Clemente XI nell'anno 1715. Origine della Bolla di Benedetto XIII confermante quella di Urbano II attualmente in pieno vigore. T. I. p. 113.

Usura - Proibita ai Chierici; pene, T. II. p. 34.

Van-Espen - Avvertimento di un dottissimo Canonista sul modo e con quele prevenzione debbesi leggere questo Autore. T. l. p. 54.

Vescovi - Libertà nell'esercizio del Pastoral Ministero; cause che essi possono decidere; castighi che potranno dare a Chierici delinguenti ed ai Secolari; libertà di comunicare col Clero e con la Diocesi pubblicando loro liberamente quanto riguarda la istruzione, ed altre facoltà indipendenti

dal potere Civile, e con quali eccezioni. Art. 20. T. I. p. 120. Vescovi - Doveri di predicare, ed amministrare i Sagramenti; e per l'am-

ministrazione di quali non possono delegare altri. T. II. p. 145. Vescovi - Residenza in Diocesi se sia jure divino; motivi, che possono dispensarnelo, per quanto tempo, ed a quali pene van soggetti in caso di mancanza. T. II. p. 147.

Vescovi - Privilegi, insegne, significati. T. II. p. 151.

Vescovi - Privilegi loro accordati dalle leggi civili. T. II. p. 152.

Vescovi — Se possono erigere novelle Chiese Collegiate con le insegne mino-ri. T. II. p. 179. Vescovi — Epoca in cui cominciarono a perdere ogni giurisdizione sn 1 Re-

golari. T. II. p. 225 Vescovo - Origine del nome ; altri nomi ; origine del potere altro ordinario,

ed altro estraordinario; come si comunica il primo e non il secondo nell'economia attuale della Chiesa; e come i soli Apostoli ebber l'uno e l'altro. T. II. p. 432. Vescovo — Ordine; potere che emana da questo; estensione. T. II. p. 133.

Yescovo — Giurisdizione ; origine di questa ; quando l'acquista , e come gli perviene ; variazioni. T. II. p. 133.

Vescovo - Giurisdizione che lo riguarda; risposta. T. II. p. 134.

Vescovo - Necessità di sua missione per l'esercizio della giurisdizione; re-strizione, e sua origine; senso da adattarsi alle parole di S. Cipriano in proposito. T. II. p. 137. Vescovo — Diritto di emanar leggi di giurisdizione ; leggi Diocesane ; diffe-

renza; pene spirituali e temporali; e come possono punire gli Ecclesiastici discoll. T. II. p. 137.

Vescovo - Giurisdizione volontaria e contenziosa; differenza e definizione. T. II. p. 139.

Vescovo - Giurisdizione ordinaria e delegata; differenza, T. 11. p. 141. Vescovo - Canonica conferma; sua idea; consecrazione; in che consiste. T. II. p. 141.

Vescovo - Che cosa riceve in forza della Consecrazione; quando e come possa esercitare secondo l'attuale economia della Chiesa la giurisdizione. T. II. p. 143.

200

Vescovo - Questione se siano necessari jure divino tre Vescovi per consecrarlo; risposta. T. II. p. 143.

Vescovo - Dovere di visitar la Diocesi ; origine, ed idea. T. II. p. 149.

Vescovo - Procurazioni nella visita della Diocesi; in che consistono attualmente; pene per chi esige di più. T. II. p. 150.

Vescovo in partibus - Origine; altri nomi; motivi per i quali si ordinano; variazioni al proposito. T. II. p. 153.

Vescove, Presbitere, Diaconesse - Origine e significato di tai nomi. T. III. p. 61.

Vescovato - Differenza de jure divino dal Presbiterato. T. II. p. 57.

Vescovato - Superiorità nella potestà di ordine al Presbiterato. T. II.

Vescovato — Superiorità nella giurisdizione. T. II. p. 58. Vescovato — Difficoltà de' Protestanti contro la superiorità sul Presbiterato di diritto divino tratta dalla Scrittura; confutazione. T. II. p. 60.

Vescovato - Altra opposizione tratta de S. Girolamo; risposta. T. II. p. 60. Vicario Apostolico - Come si riduca al Vescovo Coadjutore; giurisdizione, T. H. p. 170.

Vicario Generale - Origine; chi ne' primi tempi della Chiesa ne adempiva le veci; chi l'adempie al presente: differenza dal Vicario Foraneo; esten-, sione di sua giurisdizione. T. II. p. 170.

Vicario Generale - Come debbesi considerar l'estensione di sua giurisdizio-

ne, e l'esercizio. T. II. p. 171. Vicario Generale - Se la sua giurisdizione debbe considerarsi come ordina-

ria, o pur delegata. T. II. p. 172. Vice-Cancelliere - Origine , incumbenze , e distinzioni ; opinione del Cardinal de Luca sul nome. T. I. p. 89.

Voti - Commutazione in Sicilia. Bol. Ben. T. I. p. 148.

Voti dello stato religioso — Qual ne sia il principale. T. II. p. 231. Voto de Vescovi ne Concili — Idea ; questione ; risposta. T. II. p. 98.

Voto di Ubbidienza - Sua idea. T. II. p. 232.

Voto di povertà - Sua idea, e pene per i trasgressori. T. II. p. 233.

Voto di castità - Origine; saggi provvedimenti de' primitivi tempi della Chiesa per l'esatta osservanza; e finalmente in che consiste. T. II. p. 235.

Fine del IV. ed ultimo Volume.

JAN 1530820